

N. VI. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE - FIRENZE 50.000 - 10-939 21.9.3



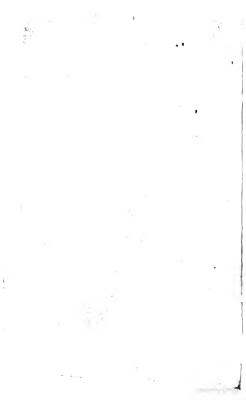

# DELICIAE ERVDITORVM.

N F ST

### DELICIAE

## ERVDITORVM

SEV

VETERVM

A NEKAOTON OPVSCVLORVM

COLLEGIANEA

I TO LAMIVE

Collegit, illustravit, edidit.



#### FLORENTIAE. MDCCXLIII.

In Typographio D. Adnunciatae S. Cum Adprobatione

# CHARITONIS

HIPPOPHILI HODOEPORICI

PARS TERTIA.

## Nobilissimo et Amplissimo VIRO

## D. CAIETANO

ANTINORIO PATRICIO FLORENTINO ORDINIS D. STEPHANI EQUITA SERENISSIMO MAGNO ETRVRIAE DVCI SVPREMOQUE EIVS CONSII

Io. Lamius dedico consecroque.



Emo profecto mirabitur, Eques Inlustris-SIME, quod TE patronum & vindicem huic meo volumini ambierim,

modo quis qualifque Tv sis,

quid in hoc contineatur, ferio iudicatoque perpenderit. Qui-cumque enim in TE mentis oculos coniecerit, starim vetustissimae & clarissimae prosapiae fobolem laudatiilimam adgnofcet, quae maiorum amplissimorum vestigiis insistens, non mi-nus, quam illi, Restaurus Latinae Poeseos, & Bernardinus Italicae, cultores; Carolus pereruditus, Schastianus Platonicae Academiae decus, Fridericus Pifani Athenei Professor; Constantinus & Robertus Theologi & Canonici Florentini; & Ludovicus non tam Volaterranis Pistoriensibus Pisanisque infulis nobilis, quam doctrina fingulari conspicuus, aliique Gentiles Tui egregia virtute praestantes, & eruditione multiplici animum lauda. biliter excolis, & dilectas Musas, earumque cultores, patrocinio foves, ac protegis. Hinc praeclara eruditae antiquitatis monumenta quaeris & conligis; hinc vetustis epigrammatis, & simulacris, atria Tuarum aedium exornas; hinc numos veteres comparas, & copiosam sigillorum seriemin dies congeris; hinc domum Tuam litterati homines adfidue frequentant, ac celebrant. Quare non mirum, fi Tua indole ac virtute perspecta Magni Etruriae Duces sapientissimi, TE munus gravissimum obire volucrint, & fanctiora confilia Tuae fidei, prudentiae, & pro-

bitati, commiserint. Quum vero talis ac tantus fis, quid magis aprum congruumque existimaverim, quam Nomine Tvo clarifimo hunc libellum infignire, & eius securitati atque incolumitati, tam valido praesi= dio quaesito, prospicere? Nam' fi varia eruditione delectaris & caperis; non omnis certe is litteraturae sterilis & vacuus videatur: si barbari aevi historiam exponi & dilucidari defideras; in hoc illa e situ ac tenebris, in quibus iacebat, eruitur: si Etruriae regiminis quodammodo particeps, eam penitus interiufque nosse contendis; curiosam diligentemque non spernendae Etruriae partis descriptionem

libellus hic exhibet. Quid quod viam mihi ad Genris Tuae laudes olim celebrandas, Virumque dignitate ac sanctimonia praesignem commemorandum, quem familia Tua praestantissima, Divorum Ioannis Gualberti, & Petri Ignei, imitatorem, Monasterio Ficiclensi Antistitem dedir? Quum enim in hoc volumine luxianae fluminis, Rosarioli Comitatus, ut vocant; Lacus novi, seu Ficiclensis; Campi plani, vulgo Capiani; & demum Burgi novi, seu Ficicli, antiqui Etruriae oppidi, nec ignobilis, descriptionem, & historiam complexus fuerim, & huius quidem oppidi, ad saeculum XIII. usque deduxerim;

iam vides, VIR NOBILISSIME, me infequenti volumine hanc ab illius faeculi initiis ad nostra usque tempora deducturum; adeoque de Gentili Tvo, Ficiclensi Abbate, qui XIII. faeculo floruit, pro merito atque opportune verba facturum. Interea tamen gaudebis, opinor, ubi meum libellum evolvendo primore adspectu comprehendes quam vetusto, quam inclito, quam memorando, Monasterio Gentilis Tuus ille praefuerit; quod Burgi novi Comites amplissimi ditissimique, condiderint atque locupletaverint; quod Matilda Tusciae Princeps invicta, & Comites Guidones, aliique Principes viri, latifundiis auxerint.

rint, & donis cumulaverint; quod Pontifices Maximi, & Imperatores Augusti, suis privilegiis & protectione communierint; quod demum viri fancti, & Episcopi, & S. R. Ecclesiae Cardinales eminentissimi, rexerint, ac moderati fuerint. At dum haec paullo remotior historia contexitur, gaudebis etiam propioris, hoc est Florentinae, historiae partem plenius adgnoscere, & laudatos Burgi novi Comites Septimiani Coenebii auctores; conditores Parthenonis Mantiniani; Montis Cassoli, aliorumque agri Florentini locorum, Dominos; in Abbatiam Florentinam munificos; Bertae denique, Floren-

tinae, ut creditur, Sanctimonialis, apotheosi inter Coelestes receptae, genitores, ut multa alia Florentina praeteream, intelligere. Quod si vetustae nobilitatis Virum, qualis quidem Tv es, Eques Clarissime, delechare potest antiquae pariter & nobilissimae stirpis genealogia & cognitio; non ne illam meus hic libellus obfert atque exhibet, memoratorum scilicet Comitum, qui in Etruria a medio saeculo X. usque ad medium XII. potentes opulentique fuerunt, eiusque regionis magnam partem possedere, non secus ac Comites Guidones, Alberti, & qui a Gerardo nomen dynastae acceperunt; five in agro Florenti-

no, five in Pifano, five in Volaterrano, sive in Pistoriensi, sive in Vallibus Arni, Elfae, Neulae, latissimam eorum ditionem consideres, atque subspicias? Bene igitur ad TE huiusmodi ingenio praeditum, notitiarum rariorum cupidum, praeclaris animi dotibus excellentem, inclita stirpe progenitum, supplex accessi, & ut Nomine Tuo inscripto meum libellum decorari patereris exoravi, quem Tibi, Vir Amplissime, gratum iucundumque, ob materiem saltem, quam continet, suturum sperare est; ratum autem perspectumque, pro Tua hu-manitate incredibili abs Te haud mehercule despectum iri, aequi

bonique munus hominis Tissi addictissimi consulente. Vale, Eques Praestantissime, & me meumque librum ab invidiae morsibus, & obtrectatorum criminationibus adsere, perpetuusque ac fortis in longum aevum Protector tuere indesinenter, ac vindica. Dabam Florentiae Kal. Novemb. A. S. MDCCXLIII.





### CHARITONIS

E T

### HIPPOPHILI

HODOEPORICON.

J. IV.



L dì x. di Settembre ... MDGXI. Caritone ed Ippofilo uscirono di casa
la mattina per tempo ,
per andare a divertirsi
alla Campagna; e giunfero per la via Fiorentina alle consina di Eu-

eecebio, dove Caritone ha alcuni beni posfeduti da' suoi Maggiori sino circa dalla metà del secoloxiv. in luogo detto Alocolino;
siccome si addimanda in Membrana! del
MCCCLXXIV., csistente appresso le: Monache di Santacroce; benchè in una del
MCCCLX. si legga Alacolino; e dove è una
sua piccola Chiesa dedicata a San Genesso
Martire, Protettore della Diogesi di Sannist
viato, con un buon quadro, dipinto sorie
Parte III.

dal Vignali; della quale Chiesa si fece menzione alla pag. 103. Quindi presa la strada alla finistra, che chiamasi Via delle Confina, per dividere essa tralle Comunità di Santacroce e Fucecchio, pervennero finalmente a Cappiano; luogo distante da Santacroce più di due miglia, detto in oggi volgarmente, Ponte a Cappiano, Le Calle , e Ponte alle Calle , fituato nel territorio di Fucecchio, al Settentrione di questa Terra, in distanza di circa un miglio, ove termina appunto la Palude di Fucecchio, e la sua acqua inviasi per la Guisciana a scaricarsi nell' Arno. Prima però di riferire ciò che a Cappiano viddero, o di esso appresero Caritone ed Ippofilo, sembra opportuno discorrere alcuna cosa del fiume Guisciana, da noi tante volte in questo Viaggio mentovato, cioè a pag. 250. 255. 410. 460. 481. 642. 669. 674. 974. 676. 688. per poi fare qualche offervazione ancora fopra la commemorata Palude.

La Guisciana adunque è un fiume, che nasce da questa Palude, ed è il suo scolo, cominciando da Cappiano, e perdendo l'acque e il nome nell' Arno sotto Montecalvoli, come si accenno ancora. a pag. 250. Il suo corso è di circa. a sette miglia, ed ha vari Ponti di sas-

so, de quali tratteremo dipoi ; sembrando necessario adesso dire qualche con fa del fuo nome. Io truovo questo variamente scritto e pronunziato; e ne porterò gli esempii per ordine alquanto Cronologico, perchè il Lettore formi il giudizio a fuo modo circa la pronunzia di quello. In una Carta di donazione fatta dal Conte Lotario di Borgonuovo al Monastero di San Salvadore di Fucecchio da noi altre volte allegata, si legge: In Inscano sorte una, que regitur per filii Bonizii . Ma dubito che Inscano non voglia quì fignificare la Guisciana, non essendo proprio indicare la sorte in un fiume, al quale non puo esser se non appresso. Il nome però si accosterebbe dimolto, perchè in prima la Guisciana diceasi Iuxiana, come costa da antichissimi Strumenti . Friderico II. Imperadore in suo Diploma di privilegi conceduto al Monastero predetto nel MCCXXVI. dice: Concedimus etiam ut babeat sepem de Pignano in flumine Iuxiane ita altam, que possit omni tempore molendinum babers fecundum quod temporibus Divorum Augustorum Friderici Avi , & Henrici Patris nostri, babere consueverunt . Il P. Fedele Soldani ha corrottamente stampato Tuxiane, nel Tomo I. della Storia di Paffignano; e

lo stesso errore gli è scorso nella Bolla di Onorio III. dell' anno MCCXVII. spedita a favore dello stesso Monastero, dovendosi in essa leggere, Plagias quas babetis iuxta Arnum & Iusannam, in vece di Tusannam. Oltre la ragione evidente che mostra doversi leggere così in un nome, che ne' tempi posteriori comincia per G; vi sono ancora antiche Membrane originali, che confermano la correzione. Ecco uno strumento del MCCCLXI. appresso le Monache di Santacroce in cui si legge: Versus Iuscianam prope Castrum Sancte Crucis. E in altro del MCCCXXX. fi legge: Flumen Iustiane. Siccome in . uno del MCCCLXXI. che è pure nell' Archivio delle dette Monache si dice: In confinibus Sancte Crucis ultra fluvium Iusciane loco dicto in Valle. Ma in uno Strumento anteriore del MCCCLVIII. si dice : Duos palos cuiusdam sepis posite in flumine Inscane, loco dicto al ponte comunis Sancte Crucis. E questo confermerebbe il mio sospetto che per Iuscano nella Carta del Conte Lotario si dovesse intendere Guisciana. Dopo tutto questo io dubito forte, che sussissa quanto asserisce il dottisfimo P. Abate D. Guido Grandi in una certa sua Relazione fatta a conto di rimediare alle allagazioni della Guisciana; cioè

cioè che nella Donazione che fece Friderico I. Imperadore della Palude di Fucecchio a quei della Valdinievole nel MC-LXXVII. fi trovi feritto Usciana: non avendo egli veduto forse l'Originale del Diploma, o essendogli scappato dalla vista l' I che precedeva, forse per essere minuscolo, e senza punto sopra, come anticamente si usava. E' vero però che io leggo in Instrumento del MCCCIX. un luogo nel Comune di Santacroce chiamato Aucciana; ma non vedo che questo abbia nulla che fare con la Guisciana. Qui però non voglio mancare d'avvertire, che la correzione fatta da me alle parole del Diploma di Federigo II. sopra alla pag. 255. di doversi, cioè, leggere forse Guisciana, in vece di Riviana, non può essere vera; e perchè nello stesso Diploma si nomina poi la Iuxiana; e perchè sepe de Riviana cum Molendino indica un luogo determinato della Guisciana, come più sotto, ove si dice: Habeat sepem de Pignano in flumine Iuxiane. Ma cangiandosi facilmente l'I consonante che è in principio di dizione in G, come è notissimo, si fece del nome Íusciana, Guisciana piuttotto che Gasciana, per la dolcezza, che apporta alla pronunzia I'I dopo l' V in questa parola; poichè

Guisciana hanno detto i nostri buoni antichi parlatori , tra' quali è Giovanni Villani, la di cui pronunzia è comprovata da antiche Cartapecore, alcuni passi delle quali mi giova quì riportare. In. Instrumento del MCCCXXXVI. scrivesi : Ad Guiscianam in confinibus & territorio dicti castri Sancte Crucis. In altro del MCCCXXV. dicefi : In confinibus Sancte Crucis predicte in loco dicto alla via nova qua itur castro Sancte Crucis apud flumen Ghuiscianam. In altro del MCCCKLVIII. fi nomina pure Guisciana. In uno del MCCC-LXXXVII. fi legge, Ad viam novam, per quam vaditur ad Guiscianam. Guisciana pure è in Instrumento del MCCCLXXXV. In uno del MCCCXCV. Vltra flumen Guisciane in loco qui dicitur Rosainolo. Io tralascio di dire che Guisciana ancora si trova scritto appresso Tolomeo da Lucca all' anno MC-LXXXI. con le seguenti parole: Eodem anno invenitur collatio facta Lucensi Communi de terris relictis a palude de Lavano, e de Guisciana, & terrae Colmatae, ab aqua Pisciae, & Cerbaria, & palude Sexti: & quod totum lucrum ad Lucense Commune pertinet. Ho però trovati ancora antichi Strumenti originali, in cui dicesi Gusciana; e certa cofa è, che buoni Scrittori Toscani hanno così prominziato, come

lo

lo Scrittore Anonimo delle Storie Pi-ftolesi, e Scipione Ammirato; e se è fedele il Padre Placido Puccinelli nel riportarlo, fi trova in un Diploma di Carlo IV. Imperadore, citato nella Sinopsi Cronologica inferita nel Cronico degli Imperadori di Leone Vrbevetano nelle Deliciae Eruditorum, le dicui parole sono: Versus pontem de Cappiano, usque ad distum pontem. qui est super aqua Gusciane, seu esse consuevit; ab alia parte agua Gusciane; ab alia parte aqua paludis usque ad Stallatorium, &c. Gli antichi Strumenti originali, de' quali parlava, fono uno riportato fopra a pag. 408. in chi coftantemente leggesi Gusciana ; e un altro del MCCCCVIII. appresso le Monache di Santa. croce, in cui leggesi Guffiana, come più fotto vedremo, quando farà da noi distesamente riportato. Molti però del Valdarno di fotto nominano in oggi questo fiume Viciana, ed in vece di convergire l'I. in G., lo tolgono affatto, accostandosi sempre più al suono dell'antico nome Iuziana. Offervate quefte cose circa al nome, è uopo confiderarne alcune altre circa il fito, e l'attenenze, e qualità di questo fiume. Già poco sopra si è indicata la lunghezza del fuo corso; ed a pag. 676. offervammo che in antico intorno. a que-

a questo scolo del Padule di Fucecchio, vi erano pantani, e terre paluftri, e probabilmente tanto più estese, quanto più nel declive verso Santa Maria a Monte si andava; quindi quelle pianure erano frequenti di uccelli aquatici , ed avevano l'aria non molto sana, come indica ancora il Villani nel Libro IX. Cap. ccciii. Ma perchè esso scorreva, e scorre in mezzo a confiderabili Terre, e Castelli, avendo alla finistra Fucecchio, Santacroce, e Castelfranco; e alla destra Montefalcone, Pozzo, Santa Maria a Monte, e Montecalvoli; fu necessario fabricarvi sopra diversi ponti, come il ponte di Cappiano, di Santacroce, di Castelfranco, di Santa Maria a Monte, di Montecalvoli, o di Bibbiano, i quali esistono ancora in oggi, e sono tutti di mattone. Non si dirà adesso nulla del ponte di Cappiano dovendone prolissamente discorrere più di fotto; e però il primo, in cui uno fiabbatte secondo l'ordine del declive, è quello, che si dice di Santacroce, distante da questa Terra circa un miglio, e mezzo; e a cui si va per istrada appellata sino da antichissimo tempo Via nuova, come si conosce dalli Strumenti riportati sopra a pag. 73. Vi era però anche altra frada, la quale pure direttamente conduduce da Santacroce a detto ponte, concorrendo vicino ad esso con via nuova, e questa si chiama sino da tempo vetuflo Via d' Apello, come si vede in uno Strumento del MCCCXCII. e in uno del MCCCI, riportato nella Prefazione a pag. XLII. non sapendone assegnare l'etimologia, se non fosse che la facesse fare qualcheduno nominato Apelle, e corrottamente Apello : benchè in antichi Strumenti si trova ancora in vece d' Apello. de Pello, rottura di qualche nome, come farebbe Filippello, o fimile; lo che viene confermato da uno Strumento del MCCCLXXVI. in cui leggefi: Inter viant Donicam, & viam de Lipello; essendo appunto via di Pelle quella, che immediatamente precede, o succede a via Donica. Ma pure tutto ciò è assai incerto. vedendo che in Istrumento del MCCXLII. fi legge: In confinibus Sancti Viti ad viam de la pelle. Questa strada era forse più frequentata in antico di via nuova, poiche dirimpetto a questa era a Santacroce full' Arno un porto con barche da tragettare, come si fece vedere nella Prefazione a pag. XLII. Ben è vero, che vi era ancora un altra Via nuova, che menava a Fucecchio, come refulta da Strumenti del MCCCXXXVII. e MCCCLXXXVII.

e in une del MCCCXX. si nomina Via nova, qua itur ad Castelfranchum Da questo ponte di Santacroce si saliva sulla collina, e fi entrava nella via di Lucca, siccome segue ancora in oggi; e dico entrava, perchè probabilmente la direzione della strada regia Lucchese era verso il ponte di Cappiano, donde si passava per Fuceschio, ove era full' Arno un ponte contiguo alla Terra; poichè anticamente l' Arno col suo corso rasentava Fucecchio; onde è che le terre, che in oggi si framezzano tra Fucecchio e il fiume, si chiamano Acquisti. Le memorie di questo ponte le trovo in uno Strumento del MCXCVIII., in cui Athettus quondam Rustici yende a Bonfilio de Ficeclo quondam Matafelonis recipienti pro Diambra nepte mea filia quondam Orlandi nepotis mei, & eius nomine medictatem pre indivise unius petie de terra laboratoria, quae est plagia posita in confinibus Ficechi prope bospitale pontis Ficechi, a cui da una parte confina la terra Vgolini quondam Ildebrandini . Actum Pifis ex parte Iunthicae in apotheca domus supradicti Atbetti prope Ecclesiam Sancti Martini. L'altra memoria e appresso Francesco Galeatti nella sua Storia Manoscritta di Pescia all'anno MCCXCW., il quale

Articolo riporteremo qui tutto distesamente, essendovi ancora altre notizie, che illustrano le cose del Valdarno di fotto. E' questo adunque il seguente: Nel 1293: aveva la Repubblica di Lucca mandato Bovarro di Don Bellingo Operaio al Ponte di Fucecchio, quale, avendo fatta un imposizione a' Comuni di Valdinievole, gravò ancora il Comune di Sorico a pagare tale imposizione; che perciò nacque lite tra detto Operaio, ed Orlandino, ed Arrigo di Poggio Signori di Sorico davanti a messer Iacopino, ed a messer Ranieri Giudici, ed Assessori di messer Rinaldo da Montoro Capitano del Popolo di Lucca, a' quali Giudici furono presentate da Ser Tedicio di Morlano Procuratore di detti Signori di Sorico l'infrascritte ragioni. Che il Castello di Sorico s' appartiene a' predetti di Poggio quanto al dominio e proprietà. per averlo comprato da chi se l'apparteneva di privilegio reale. Che il popolo di Sorico ba in detto Castello il mero, e misto imperio, e iurisdizione, ed è in pacifico pofsesso di tutte le suddette cose. Produsse una sentenzia data da meffer Betto Anterminelli. Vicario di Valdinievole per il Comune di Lucca nel 1276, per configlio di messer Al-dobrando da Pescia dottore. In oltre produsse il privilegio Reale con la bolla d'oro. Pro-

Produsse ancora un' Istrumento di elezione del Potestà fatta da detti fratelli di Poggio Signori di Sorico. Qual Potestà aveva a giudicare nelle cause civili e criminali di detto luogo avendo il mero, e misto imperio. Che perciò i sopraddetti Giudici avendo visto le suddette ragioni sentenziarono, che la Comunità di Sorico non dovesse contribuire alla detta imposizione del Ponte di Fuseccbio, essendo detto luogo libero, e gli uomini di esso avendo il mero, e misto imperio; che il tutto appare in un contratto in cartapecora; che è appresso li Signori Mainardi, cavato di Lucca dal libro delle\_ cause civili, e criminali del suddetto messer Rinaldo da Montoro. Era ancora stata un' altra lite nel 1292, avanti meller Iacopo da Tolentino Sindaco Maggiore del Comune di Lucca, davanti al quale si di-Sputò, An comunia Vallis Arni, Vallium Nebule , & Arriane , & Vallis Limae teneantur ad solvendum denarios octo pro qualibet testa a quinque annis supra, fundaco, vel fundacheriis Lucae, vel non. An Comunia Vallis Arni, & Comune Vivinariae teneantur solvere imposita facta per Bonaventuram Cerlotti pro fossis Bientinae, vel non: ed il sopraddetto messer Iacopo rimesse questi due punti al consiglio di messer GuiGuido Pollani, e di meffer Rustichello Boccansocchi, quali avendo sentito i procuratori delle parti, riferirono, che i Comuni del Vald' Arno, ed il Comune di Vivinaia, non fossero tenuti a pagare l'imposizione fatta da Ser Bonaventura Cerlotti per i fossi di Bientina; e parimente riferirono, che i sopradetti Comuni del Valdarno, di Valdi Nievole . e Vald' Ariana , e di Valdi Lima, non dovessero pagare li denari otto per testa al fondaco di Lucca, come appare in un contratto appresso di me segnato \* 1292. stato cavato da Ser Bonifazio di Bartolommeo Biadaiuolo dal libro delle commisfioni, configli, citazioni ed altro della. Curia del detto messer Iacopo da Tolentino. Si dee dunque correggere quanto è stato detto fopra a pag. 257. ove non si dubitò d'affermare, che Arno da Firenze a Pisa non aveva mai avuti se non otto ponti: essendo certissimo che qui a Fucecchio ve n'era uno; un altro Ponte di più era nella Città di Pifa, dirimpetto alla Chiesa della Spina, e questo Ponte è rovinato; e gli altri due Ponti , uno è San Giovanni alla Vena e l'altro è a Ceoli; siccome trovo in memorie del MCCLXXXIV. cioè ne' vecchi Statuti Pisani di questo anno, gli spogli de' quali mi furono cortesemente trasmeffi

messi dal Signor Avvocato Giovanni Baldasseroni, di cui altra volta si è fatto menzione, e alla cui erudizione ed amicizia molto doviamo. Adunque se il ponte dell' Arno era a Fucecchio, a quello dovea effere indirizzato il gran camino di Lucca, per cui si andava a Firenze, a Siena, a Roma, e a Napoli; e questo gran camino non è da dubitare che fosse la strada famosa, nelle antiche Memorie detta Francesca, e Francigena, su cui erano tra gli altri i Castelli della Gallena, o Galleno, e dell' Altopascio. Di questa strada si sa menzione sopra a pag. 410. nello Strumento del MCCLXXXIV. con quelle parole: Et in eo, quod dixerunt quod Ville que funt ultra Guscianam debeant effe certo modo comunes inter predicta Comunia, & Comune Ficecchi. Et in eis dicta Comunia Sancte Crucis & Caltri Franchi nil facere habuerunt vel habeant, sed fint cum Comune Ficecli & corum\_ quoque voluntate. Et in eo quod dixerunt quod strata que est a Gusciana citra, unde & pro qua fuit briga inter Comune Ficecli, & dicta alia Comunia, deberet remanere in ea amplitudine & longitudine, in qua est usque ad Malatians: cum dicta strata sic remanere non debeat propter perpetuum\_ preindicium, quod facit frate veteri Fran-

cifche bactenus consuete. Da quefte parole si conosce ancora che i Santacroccsi e i Castelfranchesi avevano fatta altra strada dalla Guisciana ad Arno, che levava il passo alla strada Francesca. Non era forfe Via nuova? O Via d' Apello, che aveva il passo, e porto ad Arno? Ma non crederei, perchè questa strada, di eui si ragiona, andava alla Malatia, che, come si vedrà, era più verso il confino di Fucecchio, se non erro. L'altra memoria si incontra in altro antico Strumento appresso il chiarissimo Signor Lodovico Muratori nelle Antichità del medio evo, del quale altrove opportunamente discorreremo .Ma per tornare al ponte di Santacroce situato sulla Gnisciana, noi offerveremo che la fua struttura si conofce ancora in oggi per molto antica, e vi si vedono gli archi, e volte da mulino, che vi era fino del Secolo xIV. per quanto mi sembra avere veduto in antiche Carte. Di più vi è sopra una torre con due case laterali, le quali benchè sieno rimodernate, pure non si può dubitare che siano quelle che prima servivano per l'uso del mulino; e la torre che è in oggi una colombaia, era verosimilmente una torre di munimento. come usavasi fare su questo fiume ne'

Santacroce, nate verso i cominciamenti del secolo XIII. come si ragionò sopra a pag. 375. Tanto più che nel MCGLXX. Castelfranchesi, e per quanto pare ancora i Santacrocesi comprarono le boscaglie, e territorio di Montefalcone, siccome può vedersi sopra a pag. 391. e seguenti; onde sembra, che fino d'allora cominciasse il bisogno più precifo del ponte per passare agevolmente i Santacrocesi alle loro terre. Di più la Guisciana è fiume da non potersi guadare il verno; e non fi ha memoria. di barca che averebbe rimediato a tutto. Ma mi farà opposto, che la B. Cristiada Santacroce volendo fuggirfene a Lucca, paísò miracolosamente a piedi asciutti la Guisciana. Questo però non mi osta; perchè primieramente se ciò fosse seguito, sarebbe accaduto innanzi al MCCLXX., e alla fine del Secolo XIII-In fecondo luogo le vite più antiche e veritiere di questa Beata, non dicono questo miracolo, ma un altro; cioè, che effendo effa andata ad annegarfi imprudentemente nella Guisciana per sottrarsi alle molestie de' fratelli, Iddio la liberò di tal maniera, che uscì delle acque asciutta, come se mai non vi si fosse gettata: e allora andò a Lucca. Quel-Parte III.

lo però, che più mi potrebbe oftare, sarebbero le espressioni di Giovanni Villani. il quale nel Lib. IX. Cap. cccii. scrive parlando de' Fiorentini : Giunti i detti cavalieri a Fucecchio con gli usciti di Lucça, çbe erano da CL. a cavallo, e a piè affai , e dell' altre di Valdarno gente affai, onde erano Capitani Meller Attaviano Brunelleschi, e M. Bandino de' Rossi di Firenze, apparecchiato un ponte di legname. la notte seguente di furto per loro fu posto in Sulla Guisciana al passo di Ro-Sainolo, e chiavato; e passati i detti cavalieri, e popolo assai di la, anzi che quelli di Cappiano, o di Montefalcone se n' accorgessero. Vn altro passo del medesimo Istorico è nel Lib. X Cap. XXIX. ove parlando pure dell' ofte de' Fiorentini dice: L'altro giorno innanzi nona passarono la Guisciana a un ponte, che fu posto la detta notte al passo di Rosainolo. Adunque, dirà alcuno, se bisognò a i Fiorentini mertere un ponte di legno fulla Guisciana si nel MCCCXXV. come nel MCCCXXVII. per poterla passare; bisogna che a Rosainolo, e ne' contorni non vi fossero altri ponti. Ma pure a questo si risponde, che è cosa evidente per quello, che si è detto sopra a pag. 411. che nel MCCLXXXIV. a Rosainolo vi era il pon-

te, e la torre ancora; e lo stesso Villani in altro luogo mentova la torre di Ro-Sainolo: adunque vi era il ponte ancora nel fecolo xiv. Ma se non era rovinato questo ponte, adunque o era guardato, o in tempo di guerra era chiuso: e i Fiorentini per fare presto, e non essere sentiti, si prevalsero in quelle due occasioni de' ponti di legno, che seco portarono. Se però vi era il ponte di Rofainolo, vi poteva essere ancora quello di Santacroce, mentre non fosse il medesimo, e i Fiorentini per giuste cagioni non potevano esfersene serviti. A conto poi de' mulini di questo ponte, dee fapersi che nella Guisciana in tempo antico vi erano diversi mulini, i quali poi stati satti levare, forse per vantaggio di quei beni di Cappiano posseduti dal Principe, e che si può credere effere antichissimi; poiche non pare che questo ponte potesse essere da meno di altri ponti, e luoghi della Guisciana. E per vero dire ecco nel MCCXXVI. Federigo II. Imperadore commemora in fuo Diploma la sepe de Riviana cum molendino, & cum decem & Septem Starioribus terrarum que sunt ex sinistra parte fluminis iunta sepem; & duabus partibus unius sepis, que est polita supra pontem de Cappiano. E più fot-

to nomina sepem de Pignano in flumine Iuviane ita altam que possit omni tempore molendinum babere secundum quod temporibus divorum Augustorum Friderici Avi . 14 Henrici Patris nostri babere consueverunt. Sopra a pag. 674. si vidde che intorno al MCCCLXX. in quel di Santa Maria a Monte erano pescaie con mulini nella Guisciana, de' quali si vedono ancora in oggi le vestigie. Ben è vero che queste siepi della Guisciana non erano sempre per uso de' mulini, ma ancora per comodo del pescare, come quella del ponte a Bibbiano, di cui si parlò sopra a pagina 688. Ma per meglio immaginare quanti mulini, e pescaie, e altri edifizi si facessero al tempo antico nella. Guisciana, giova qui riportarne la Storia diligentemente descritta dal celebre Mattematico Padre Abate Don Guide Grandi Camaldolese, di cui Caritone su discepolo, e che vive pieno di stima e gloria ancora in oggi, benchè la troppa applicazione unita all'età avanzata, gli abbia debilitato, e come stordito il capo. Questa Istoria dunque è in una sua Relazione scritta in occasione di controverfie fopra le acque, e terreni adiacenti al Padule di Fucecchio, e stampata in Lucca l'anno MDCCXVIII. in cui molte noti-

745

tizie ancora di quel Padule si danno. Per fino, dice egli, del 1279 la Repubblica di Lucca fece comperare a' Comuni di Valdinievole, allora suoi sudditi, tutti gli edifici, ed oftacoli, che quei di Vald' Arno avevano Sull'Usciana per 2200. siorini insieme col letto di effo Fiume ; ordinando , che per l'. avvenire non si potesse più edisticarvi cola alcuna sotto gravissime pene. Ma del 1339. venuta la Valdinievole sotto il Dominio della Signoria di Firenze, a cui pochi anni avanti erasi già soggettato Fucecchio con gli altri Castelli di Val d' Arno, furono rifatti tutti gli edifizi sul Ponte a Cappiano, e frenato come prima l'esito al Padu-le. Del 1347. alle querele della Valdinievole, diede ordine la Repubblica Fiorentina. che si disfacessero detti edifizi, ne' più fa rimettessero in piedi; ma poco durò nel suo vigore il divieto, e furono di li a non molto riedificati. Perloche di nuovo querelandosi quelli di Valdinievole, ottennero da Mon-fig. Antonio Adimari Vicario di Pefcia, a sui la Repubblica avea rimessa la causa. fece rescritto favorevole, che si abbattes-Sero da que' di Val d' Arno tutti gli oftacoli apposti al Fiume Usciana, e che i Comuni di Valdinievole depositassero 400. scudi d'oro per compensare il danno de' medesimi edifizi : ma non ebbe ciò esecuzione B 3 che

che del 1370. per autorità di tre Commissari mandati apposta di Firenze sul luozo per aggiustare queste differenze, come fecero approvando quanto era stato deliberato. Ma del 1394. in occasione della guerra insorta tra' Pifani , e la Repubblica Fiorentina , ottennero quei di Val d' Arno licenza da' Signori Otto di Guardia di rifare i loro edifizi, e fortificarli bene. Nel 1400. ricorsero le Comunica di Valdinievole all'Ufizio della Torre, da cui fu giudicato doversi detti edifizi spiantare da' fondamenti , nè aver potuto gli Otto di Guardia dare licenza di fabbricarli contro il divieto del 1347. fatto dagli Eccelsi Signori , non avendo quelli facoltà di derogare alla Deliberazione di questi; ma sempre contradisfero que' di Val d'Arno , finche del 1411. fatto compromesso da ambe le parti nell'Ufizio degli Otto, cui la Signoria commise d'aggiuflare intte le differenze, fu sentenziato doversi rimuovere ogni ostacolo, e demolire da fondamenti tutti gli edifizi, dando licenza a quelli di Valdinievole di spiantarli, ed ordinando a quelli di Val d' Arno di non opporsi : come fu eseguito nel 1412. al tempo di Arrigo di messer Coluccio Salutati. Poco stettero que' di Val d' Arno a riassamere i soliti edifizi, perchè avanti il mese di Settembre del 1428, vi erano con una. Pe-

Pescaia, che in detto tempo fu demolita, come h accenna in una deliberazione fatta da' Priori , e dal Gonfaloniere della Repubblica Fiorentina co' dodici buoni Uomini del Comune di Firenze agli otto Marzo 1435. in tui ordinano, che per avere copia di Pesce, come vi era abbondanza di Pane, Vino, Olio, e Carni per comodo della Città, e suo Dominio, si debbano deputare sinque Ufiziali del Lago del numero de' Cittadini di Firenze , Popolari , e Guelfi , uno per quartiere, per il membro delle 14. Arti minori, che sieno riputati a ciò idonei. i quali fiano tenuti di fare alzare una Pe-Scain nel Fiume Gusciana presso a Fucecchio, perchè ivi si faccia un Lago al luogo detto Ponte a Cappiano, con calcina. gbiaia, mattoni, pali; ec. conforme è la Pescaia de' Frati d' Ognissanti di Firenze, di groffezza, e larghezza opportuna al bifogno, più alta però un braccio, e mezzo almeno di quel che fusse dell' anno 1428. cioè sopra il segno d'una pietra murata nella Torre del Ponte a Cappiano per segno dell'altezza della prima Pescaia: e di più fare un' argine lungo il Fiume Gusciana per la pianura di Fucecchio dalla Peleain suddetta verso i monti di Cerreto, che dicesi esfere di lunghezza d'un miglio, o poco meno, alto fopra la pianura almeno due brac-C 4

braccia e mezzo, e largo quanto bisognasse per la conservazione di detta opera, con una fossa appresso l'argine verso la pianura di Fucecchio, come loro paresse espediense: obbligandoli in oltre a far fare sopra la medesima Pescaia un' edifizio di sega ad acqua per segare i legni de' Consoli di Mare del Comune di Firenze, per fare nuovi bastimenti, o riparare gli antichi, e per segare qualunque legno occorresse. Ma del 1447. fu abbassato il Lago circa un braccio, e mezzo; onde del 1471. li 23. Agosto fu ordinato da' Signori Dieci Ufiziali. dell' accrescimento dell'entrate, agli Ufiziali di Grascia, che facessero rialzare di nuovo la stessa . Pescaia alla primiera altezza, col solo motivo, che quanta più acqua è nel Lago, tanto maggiore, e miglior copia di pesci vi deve essere. Ma lo stello anno a' 19. Settembre, effendo ricorsi quelli di Valdinievole, fu annullata detta provvisione, anzi ordinato, che si demolisse quanto fi era aceresciuto alla detta Pescaia. Del 1515. a di 21. Luglio le Comunità della Valdinievole donarono (per quanto loro si aspettava) a Madama Alfonsina Orfini Vedova dell' Eccellentissimo Signor Piero di Lorenzo de' Medici, e suoi Eredi, tre quarti de' terreni, che si ricuperassero facendo abbassare il Lago, rimanendo un

quarto a' detti Comuni ; la quale donazione fu confermata il di 19. Agosto dal Consiglio di Fucecchio, ed altri Interessati, approvando, che a suo beneplacito la detta Signora cercasse di asciugare il Lago: siccome a di 27. Settembre del medesimo anno se ne ottenne dal Magistrato degli Spettabili Riformatori della Repubblica Fiorentina favorevole deliberazione, che si dovefse rimuovere tutta l'aggiunta fatta al Lago in progresso di tempo, lasciandovi però il ricinto del letto antico; decretando, effere ciò più utile, e più salutifero al pubblico, ed al privato, che non era l'ampiezza, con tanto studio già proccurata di quel Padule, colle sue nebbie molto dannoso a i frutti, ed agli ulivi, non solo della Valdinievole, ma ancora di tutto il Vald'Arno. Onde la suddetta Signora fece molti tentativi per ristringere il Lago, ed acquistare molti effetti dentro il medesimo, coll' autorità ancora della Repubblica, che le aveva. vendute le sue ragioni colta convenzione dello sborso di certo prezzo. Ella fu, che fece fare intorno al Lago un fosso molto largo, e profondo con argini forti difeso (che poi fu detto il fosso di Madonna) per riguardare, e riprimere dall' acqua i beni fuori del Lago, quando l'acque fossero crescenti, e conservarli asciutti; e fece votare, ed

ed allargare per molto tratto il Letto dell'Usciana; ciò, che contribui qualche cosa all' abbassamento dell' acque. Ma pervenuto il Dominio del Lago nel Gran Duca Cosimo I. volle del 1549. ristorarlo, ed alzarlo più che mai fosse stato per lo passato, e ne fu commessa la cura agli Ufiziali di Grascia il di 26. Febbraio di detto anno 1549. (che allo stile Romano torna del 1550. ) e supraintese all'edifizio della nuova Pescaia Maestro Davitte di Raffaello Fortini, celebre ingegnere di que' tempi: ma poco dopo ricorrendo le Comunità di Valdinievole, il medesimo Gran Duca fece abbassare la Pescaia un braccio. Indi dal Gran Duca Francesco ottennero le medesime Comunità, che si abbassasse la detta Pescaia un' altro braccio; ma le Comunità di Vald' Arno fi opposero, e dal medesimo Gran Duca impetrarono, che di bel nuovo si rialzasse la Pescaia quelle due braccia, che le si erano scemate, riducendola all' altezza primiera; e susseguentemente fece S. A. terminare, e confinare il Lago con una fossetta, per troncare le liti, che insorgevano per varie pretensioni de' particolari. Dopo tutto questo passiamo adesso a considerare fe il ponce, che fino del MCGCLVIII. diceafi di Santacroce, sia quello che innanzi di ceasi di Rosainolo. Io per me sospetto for-

751

te che sì; benchè mi venga riferito, che fotto Cappiano innanzi che si arrivi al ponte di Santacroce, si vedano nella Guisciana pezzi di antica muraglia : poichè questa a qualche altro nso servire forse potea. Le ragioni che mi muovono a ciò credere fono, che fi vede dalle parole del Villani sopra riportate, che il ponte di Rosainolo si trovava in mezzo tra Cappiano, e Montefalcone, come è quello di Santacroce. Di più si conofce potere effere ciò dalla fituazione del Comune di Rosainilo, il quale a Settentrione era terminato dal Rio dello Spedaletto, a Mezzo giorno dalla Guisciana, a Ponente da Valle, ed a Levante dovea estere necessariamente finito dal Comune e territorio di Cappiano, o altro contiguo. Adunque il ponte di Santacroce tornava appunto in mezzo al territorio di Rosainolo, e per conseguenza pare che debba essere il ponte del medesimo. I confini sopraddetti così si provano. Primo con uno Strumento del MCCC-EXXIX. de' 24. di Aprile, Indizione II. efistente appresso le Monache di Santacroce, in cul la Signora Giovanna di Chiarodio vedova di Boninsegna Martini da Castelfranco, vende a Giovanni di Michele di Giovanni da Santacroce , un pezzo di ter752

ra lavorativa posto nel territorio di Santacroce, di là dal fiume Guisciana, in luogo detto a Rosainolo, a cui da una parte confina la Guisciana, da un'altra la via pubblica, e dall'altra parte la terra di Francesco d' Inghiramo da Santacroce. e quella della Chiefa di Santa Maria Maddalena di Rosainolo, e la terra di Ser Coluccio di Piero da Stignano; i di cui beni così si distinguono in questa Carta, che si conosce che Ser Coluccio avea parecchi fondi sì in Rosainolo come in Valle; la quale venendo nello Strumento distinta da Resainolo, si conosce, apertamente, che Valle terminava da Ponente il territorio di Rosainolo, non vi essendo nessuno altro luogo di mezzo. Resulta dallo stesso Strumento, che nel territorio di Rosainolo la parte, che eraforto la Chiesa di Santa Maria Maddalena si chiamava sotto Santa Maria Mad-. dalena, lo che sia osservato di passaggio, siccome che da tutto questo si può raccorre, che Rosainolo nel MCCCLXXIX. era almeno in parte compreso nel Comune di Santacroce. Anzi questo viene alquanto confermato da altro Srumento posteriore, cioè del Mcccxcv. in cui Donna Fiore moglie di Giovanni di Michele, chiamato Frateriesce, di Santacroce, dona a Suor: Agno-

Aonola de' Bombeni di Firenze, Badessa del Monastero della Beata Cristiana, tralle altre un pezzo di terra pesta nel Comune di Santa Croce ultra flumen Guisciane in loco, qui dicitur Rosainolo, a cui tragli altri confina detto fiume . e la terra della Chiefa di Santa Maria: Maddalena di Rosaivolo. Ed ecco provati i confini di Rosaivolo da Ponente, e da Mezzogiorno. Per quello che riguarda il provargli da Settentrione, e ancora da Levante, si può produrre uno Strumento del MCCCLXI. in cui gli Ufiziali della Torre e beni de' rubelli della Città di Firenze, dichiarato bandito Lionardo di Castrino de' Conti di Rosainolo, gli confiscano tutti i beni, i quali dicono che sono posti in partibus Cerbarie Vallis Arni Inferioris versus Iuscianam prope Castrum Sancte Crucis, e che ad essi confinano a primo dictum flumen Iusciane, a fecundo beredes Iohannis Domini Guidaccii de Ficecchio in parte, & in parte Rivus de Cappiano; a tertio Rivus Spedaletti, a quarto beredes Domini Andrec de Salamoncellis, & heredes Domini Lodovici de Ciccionibus de Sancto Miniate, & in : parte beredes Iacobi Domini Rogerii de Adimaribus de Florentia. Se in questo Strumento fi parla di beni posti nel territo-

rio di Rosainolo, come pare, essendo i beni dell' ultimo de' Conti di quel luogo, è cosa chiara, che il Rio di Cappiano, e il Rio dello Spedaletto, sono i termini di questi a Levante e a Tramontana. Forse però questi non erano tutto il territorio di Rosainolo; ma contuttociò è indicato affai, verso dove egli si stendesse. Nella Relazione del bando dato a Lionardo erano specificati tutti i suoi beni, per quanto pare che si arguisca dal disteso di questo Strumento; ma non avendo noi detta Relazione, veggiamo se da altra parte alcuna più distinta cognizione raccorre si potesse di quelli. Nel MCCCC il Comune di Firenze vende i predetti beni, dentro i confini indicati al Monastero della Beata Cristiana di Santacroce, e per esso a Prete Agnolo Ceccherelli da Corneto, Cappellano del detto Monastero, per prezzo di lire quindici Fiorentine: per giudicare del quale prezzo altri può fare le debite ricerche, perchè o bisogna che i beni fossero pochi, lo che si vede non essere ; o che le lire valessero troppo, a volere giudicare secondo l'uso presente. La Carta di questa vendita è appresso le Monache predette; siccome la carta dell'anno feguente, in cui i Priori dell'Ar-

ti di Firenze confermano detta vendita

fatta .

fatta. Ma nel MCCCCVIII. essendo insorte disferenze tra il Comune di Fucccebio, e il Monastero di Santacroce, a conto di consini per la compra da esso si fatta de beni di Lionardo, i Signori di Firenze cercarono di terminarle con la seguente sentenza, che i confini più distintamente ci addita.

In Christi nomine Amen . Existentibus pro magnifico Populo & Comuni Florentiac Nobilibus viris Guidetto Iacobi Guidetti Bartholomaco Panochiae de Bondelmontibus Ioanne Dominici Arrigbi Tedicio Tedicis Dyetainti Naldo Ser Stepbani Cassiani Nicholao Manetti de Filicaria, & Francisco Ioannis Dietainti Brigliario . Civibus Florentinis pro Comuni Florentiae, Officialibus Turris & bonorum Rebellium condemnatorum & exbannitorum Comunis Florentiae, & dominis omnium gabellarum di-Eli Comunis, & aliorum dicto officio connexorum, cuius Bartholomaei officium incepit die prima mensis Novembris MCCCLXXXX nono, Indictione VIII. & durare debet VI. menses initiatos dieta die prima mensis Novembris ; & dictorum Guidetti & Ioannis . quorum officium sumpsit initium die prima menfis Decembris dicti anni , & durare debet VI. menses . Et dictorum Tedicis , Naldi , Nicholai , & Francisci , quorum officium sumpsit initium die prima mensis Aprilis millefimo quadringentesimo, Indictione VIII. & durare debet VI. menses, videlicet usque ad per totum mensem Septembris proxime futuri dicti anni. Et successive existente pro dicto Populo & Comuni Florentiae nobili viro Ludovico Iacobi Ser Giandonati Officiale dicti Officii Turris extracto ad dictum officium loco suprascripti Bartholomei officio suo functi per VI. Menses initiatos die prima mensis Maii anni praedicti . Et subsequentibus pro dicto Populo & Comuni Florentiae nobilibus viris Silvestro Silvestri Belfredelli, & Berto Lippi Guardi loco dictorum Guidetti & Iohannis officio suo functorum officialium dicti officii Turris & Bonorum Rebellium per sex menses feliciter initiatos die prima mensis Iunii dicti anni MCCCC. Hic est liber, sive quaternus in se continens omnes & singulos introitus & exitus quarumcumque pecuniarum, proventarum, & feu perveniendarum ad manus providi viri Ioannis Iuntini Cancellarii pro dicto Populo & Comuni Florentiae dicti Officii pro tempore & termino vI. mensium proxime futurorum initiatorum die prima mensis Aprilis supradicti anni MCCCC & scriptum per me Ioannem Nerii Notarium , civem Florentinum , de nunc

& nunc pro Comuni Florentie notarium, pro disto tempore & termino sex mensium officii predicti, sub diebus & mensibus infrascriptis.

Die prima mensis Aprilis .

Thomasellus Iacobi de Lucardonsibus Populi Sancti Martini de Lucardo pro Gabelle satisdatione &c.

Die xxvIIII. Maii 1400.

Supradicti Officiales infimul in loco sue solite Audientie sito Florentie sub palatio babitationis & residentie domini Potestatis Civitatis einsdem in sufficienti numero congregati pro eorum officio exercendo, absque Ioanne Dominici Arrigbi corum collega, considerantes quandam litem , & questionem exortam, & diu agitatam coram officio ipsorum inter Commune, bomines, & personas, ac universitatem Castri & Comunis Ficecchii Vallis Arni inferioris ex una parte : ac Monasterium Capitulum & conventum Monialium Sancte Christiane de San-Sta Cruce Vallis Arni predict; ex alia parte, occasione quorumdam confinium ut dicebatur non clare firmatorum , & viciffim per dictas partes afferebantur iura dictorum confinium ab alterutra partium occupari. Pro qua lite & caufa, primo coram Magnificis Parte III DoDominis Dominis Prioribus artium & Vexillifero Institie Populi & Comunis Florentie tunc temporis presidentibus querela fuit diligenter exposita; & eius occasione quercle bullectinus dictorum dominorum Priorum & Vexilliferi plene commissionis decidendarum litium prefatarum in dictos Officiales Turris per solemnem deliberationem & scripturam publicam emanavit scriptus & publicatus per Ser Brunellescum Lippi tunc Notarium & Scribam dictorum dominorum Priorum & Vexilliferi, cuius quidem bullectini tenor talis est videlices . MGCCC. Inditione VIII. die VII. Mensis Mais. Magnifici Domini Domini Prior Artium & Vexillifer inftitie Populi & Comunis Florentini Scribunt vobis Officialibus Turris et bonorum rebellium dicti Comunis, quatenus viso presenti bullectino sollecitetis, es operam detis quod Nicolaus Manetti de Filicaria , & Guidettus Iacobi Guidetti College vestri in dicto officio Turris vadant in continenti ad castra Ficecebii . & San-Ele Crucis Vallis Arni inferioris ad audiendum & fe informandum de questione vertente inter Comune Ficechii ex una parte, 13 Monasterium & Moniales Beate Chri-Stiane de Sancta Cruce ex parte alia, & de iuribus dictarum partium informati redeant & referant vobis & officio vestro Turris quid & quantum deinde visum fuerit con-

venire. Quam litem & questionen difcretioni vestre, captis debitis informationibus com-

mittimus terminandam.

Eso Antonius Cionis Notarius Florentinus coadiuter providi viri Ser Brunelleschi. Lippi Notarii, & Scriba distorum Dominorum Priorum & Vexilliferi supradicti.

Et volentes ac cupientes Officiales prefati , prout tenentur en debito dichine bultectinum , & iniuntta & commilea eis per illud executioni mandaro, ac partibus supradictis inflitiam ministrando debita inris modulo dicta confinia terminare, litent & questionem desidere ; ut demum dieta partes in fua pace & quiete componant; citatis parsibus legisime comparantibus, & auditis Sindicis partium prodictarum de confensu & unanimi voluntate dictorum Sindisorum, fervatis solemnisatibus opportunis feu ordinamentis Comunis Florentie & di-Sti Officii Turris commifenent of mandaverunt prudentibus viris Lapo Mantini capue magistro dicti Officii Turris, & Philippo Gheris, ambobus magistris lapidum, diferes tis einibus Florentinis, quatenus vadant ad partes Vallis Arni inferioris predicte, & de dictis confinibus & invibus, unde dista questio nascitur, investigent; & maxime per inftrumema feripturas & iura partium ; as etian cum antiquieribus homini-C 2 bus .

bus, & qui notitiam & bonam memoriam habeant locorum predictorum, ubi debent dicta confinia declarari , babito colloquio & debita examinatione facta se diligenter informent ; & quid & quantum invenerint referant Officialibus supradictis . Qui La-pus & Philippus Magistri & Commissarii supradicti euntes & redeuntes occasione commissionis sibi facte, & commissa sibi fideliter exequentes post solemnem indaginem per cos factam iuxta & Secundum mandata eis iniuncta retulerunt, & raportum-fecerunt Officio supradicto infrascripte continentie & tenoris videlicet . Noi Lapo Martini Capomaestro dell' Uffizio della Torre, e Filippo di Ghere Maestro rapportiamo in questa forma; e diciamo che second o nostro parere per quello che veduto abbiamo, e vedute le carte predette per ciascuna parte, e là esaminati di più molti uomini antichi del paese per bene e pace di ciascuno, e secondo ogni verità confiniamo e poniamo confini tra il detto Comune di Fucecchio, e il detto Monastes ro di Santa Cristiana in questo modo.

Braccia XII. verso la Grsciana di la dev cra la Chiesa, che si chiama San Salvadore, la quale oggi è dissatta, e solo vi sono rimasi certi pezzi di mura, c. fassen menzione nella carta, che si pro· duce per lo Comune di Ficecchio: E braccia XXV di là verso la detta Gusciana, dalla casa ch' è oggi casolare, e che si chiama la casa di Castrino, dove si ricoglieva il passagio, e solevasi vendere vino, la qual casa, ovvero casolare è in mez-zo tra la detta Chiesa di San Salvadore, e la cafa di fotto verso la strada de andare a Lucca, che si chiama la Casa della Mulattia. E braccia X. di dietro alla detta Cafa della : Mulattia verso la detta Gusciana, e dalli detti confini infino alla Arada che va e viene per la Cerbaia, e va a Lucca, dichiamo effere del detto Monistero, vedute le carte, e ragioni, e testamenti d'esso Monistero. E la indi in là a me dicono le carte della compera, che si fe per lo Comune di Ficcechio dal Sindico di Cappiano, diciamo essere del Co-mune di Ficecchio. E diciamo si faccia un pilastro in su la strada, nel mezzo delle due strade, che l'una va a Ficecshio, l'altra a Santa Croce: E che appresso al detto Pilastro per neuna delle parti da neuno lato del detto Pilastro, si possa ne debba fare case, capanne, o altro ridotto appresso al detto Pilastro a braccia MCCC. e quale lo facesse caggia in pena degli Ufiziali sopradetti; e le neuna safa, cafolare, o altro ridotto vi foffe, C 2

762

si debba levarre via : E che il detto Pilastro si faccia alle spese comani di Ficecchio e di Santa Croce, murato di pietre, mastoni, e talcina col segno della Torre.

Viso igitur per dictos Officiales Turris & bonorum Rebellium dicto raporto , es per eosdem plenius intellecto, & habito super bis colloquio & deliberatione matura cum subradictis Guidetto & Nicelao cellegis suis, qui mandato & commissione dominorum Priorum Artium . & Vexilliferi Iuflitie predicti accesserunt ad dictas partes pro veritate confinium indaganda . & certa informatione suscipienda quorum relasiones & dicta suprascripto raporto consomant & concordant : & vifes & plenius inselleflis ac diligenter examinatis infrumentis & iuribus partium predictarum corani eis productarum oftenfis & allegatis, & executioni debite mundari petitis & maxime infrascriptis videlicet. In primis quedam publico instrumento subscripto munu Ser Uberti Notarii publici sub anno Domini ab eins nativitate MCCLXI. & mense Februarii dicti anni corum dictis officialibus producto per Sindicum Commis Ficechil per quod in effectn adparet, qualiter. Syndicus Coenunis & Universitatis de Cappiano vendidit tradidit & concessit Magistro Ansideno Sandico Comunis Ficechei pro dicto Comuni recirecipienti Castrum Cappiani, frenum & inrisdictionem totam ditti Comunis de Cappiano, ficut trabit ad Sanctum Salvatorem. & per vallem quae oft post domum Mulattie de Quercia verfus Sanctam Mariam ad Montem ufque ad rivum Canovensem. pro cerso pretio & cum pactis promissiombus 15 obligationilus opportunis & in similibus contractibus usitatis in dicto instrumento venditionis plenius adnotatis. As etiam. vifo & plenius intellecto quadam alio publico instrumento publice scripto manu Ser Bartholomei Coli de Sancta Cruce Notarii publici Sub anno Domini ab eins vativitate MCCC-LXXXIII. & monse dicti Anni coram dictis Officialibus producto per Sindicum dicti Monasterii, per quod adparet in effectu qualiter Domina Pregiata filia olim Bandelli de Sancta Cruce sana per gratiam Iesse Christi mente & fensu , licet corpore languens, volens addere testamento per cam condito munu Ser Orfi de Luca codicillando disposmit & reliquit Monasterio Beate Christiane de Sancta Cruce omne terrenum tam laboratum quam vineatum, olivatum & boscatum positum ultra Guscianam in confinibus San-Ele Crucis sub quibuscumque confinibus & wocabulis effet . Item omne alind terrenum & bona, quae invenirentur de bonis Castrini, reliquit dicto Monasterio cum certa conditione,

C 4

& Sal-

764

of falvo prout in dicto Codicillo plenius continetur. Item vifo & plenius intellecto quodam alio publico instrumento sampto ex actis & libris actorum Domini Potestatis Civitatis Florentie, et in publicam formam reda-Ho per Ser Baldum Brandaglie olim Notar. Florentinum sub anno Domini ab eins Incarnatione MCCCLI. et mense Ianuario diffi anni; per quod adparet in effectum qualiter Lemmus Vanelli de Ficechio districtus Florentini frater , et coniuncta persona Marchaccini fratris sui , et filii olim dicti Vannelli ditti loci omni modo, et iure, quibus melius potuit , denuntiavit et accusavit in Curia Domini Potestatis Civitatis Florentie: Vannem Paglierini , Pratofem Ricetti, et certos alios de Castro-Franco Vallis Arni inferioris, nec non. Pagnettum Andree vocatum Cialda , Masinum Puccelli ; es certos alios de Sancta Cruce Vallis Arni inferioris predicte dicens, quod de dicto anno et mense Ianuario praedicti accusati et quilibet eorum armati armis offendibilibus in numero bominum XL. et ultra in districtu Sancte Crucis, et in firata publica, loco dicto Rofainola, cuius ab uno latere ftrata, & Domus Castrini de Rosainola, et ab alio nemora Comunis Sancie Crucis, widelicet prout in ipfo instrumento, et actis seriosius continetur. Et auditis et intellectis pluribus et multoties partibus SupraSupradictis, et quicquid dicte partes, et utraque carum in predictos dicere proponere et allegare volucrunt coram Officialibus supradictis, et oninibus visis et consideratis que in predictis circa predicta, et quodlibet predictorum videnda et consideranda fuerunt, vigore dicti bullettini, et commiffionis fibi facte; nec non potestatis, autoritatis, et balic corum officii sibi concesso per quensumque flatum et ad mandata Comunis Florentini, et omni modo, via, forma, et prout ficut et quemadmodum infrascripto rapporto continetur, et scriptum est; providentes deliberantes et mandantes ipfa confinia designata et omnia et fingula in ipfo raporto contenta plenam obtineant roboris firmitatem, et per dictas partes in omnibus suis capitulis partibus et membris deberent inviolabiliter observari sub poena librarum quingentarum Fl. parti non servanti, contrafacienti, vel in aliquo deficienti, auferenda per quemcumque Rectorem , et Officialem Comunis Florentie ; tet dicto: Comuni Florentino applicanda toties quoties contra predicta, vel aliquod predictorum quovis modo factum fue-rit sive ventum: Et pena soluta vel non, incursa, petita, exacta vel non, nibilboninus fixa stabilita et illibata maneant omnia et singula supradicta per dictos Officiales facta, provisa et deliberata. Salvo expresso, et in prepredictis omnibus et singulis per dictos Officiales specialiter reservates quod per predictorum in present provisione contentorum non intelligantur, nec possit quevis modo proindicium generari, vel sicri Comuni Florenie, aus Hospitali Saveti Iacebi de Altopassu in aliquibus invibus, que dictum Comune Floreniae aus dictum Hospitale haberent vel babent in bonis et passessibus, de quibus supra sit memio, et sin

perius confirmatis.

Ego Paulus olim Ser Guidonis Grifi Florentinus civis Imperiali autoritate index ordinarius et Notar. publicus predicta omnia et fingula supradicta ex actis et libris Comunis Florentie et disti Officii Turris penes dictum Ser Ioannem Nerii Notarium et Scribam dicti Officii tunc existemis sideliter sumpsi et scripsi pront in illis inveni, vidi, et legi, nibil addite dempte vel mutato quod fensum mutet aut variet intellectum, Ideoque me subscripsi et publicavi, sigmumque meum apposui consuctum die x. Innii MCCCC. VIII. Indictione. Questo è lo Strumento dunque, dal quale qualche lume maggiore si ricercava per determinare i confini del Comune di Resainolo, e nel quale intanto offerviamo, che la Chiefa di San Salvadore di Rosainolo era verso la Guisciana, e probabilmente vicino ad esſa;

la; se la casa di Castrino era in mezzo a detta Chiefa, e alla strada che va a Lucca, luogo detto la Malatia, o come fi dice in questo Strumento, Mulattia. Di più che in questo tempo la Chiesa di San Salvadore era distrutta, e folo vi erano rimasi alcuni pezzi di mura, de' quali non so se sia uno quello, che si yede ancora in oggi in Guisciana trais Cappiano, e il ponte di Santacroce. Di più terminandosi i beni del Monastero di Santacroce dal territorio di Cappiano riguardo al Comune di Fucecchio, è fegno che qui terminava pure Refaiuolo siccome meglio ancora risulterà più sotto. Con tutta questa sentenza però nel MCCCCXXVII. nacquero nuove diffentioni tra il Comune di Facecchio, e il Monastero, per cagione de' confini ; e la Signoria di Firenze commesse a Strozza di Soieraldo degli Strozzi Vicario e Commissario del Vicariato e Distretto a nome del Popolo Fiorentino, che vedesse di terminare queste controversie, le quali furono sopite con lodo e sentenza... del medelimo in questo stello anno, e i confini furono terminati così: Primum terminum et confinem dictis bonis dicti Monasterii et Monialium ponimas et declaramus videlicet , flumen Guisciane et ibidem iuxta

iuxta dictum flumen mandamus quod ponatur et foveatur unus lapis ad pepertuam rei memoriam , videlicet iuxta rivum Cappiani , super sepem a Torricelle inxta et prope bona olim Iohannis Domini Guidaccii et hodie Iohannis Davizi de Florentia. Item alium terminum ponimus et declaramus fuifse et esse dietum rivum Cappiani per longitudinem et usquequo finit rivus Spedalecti; et intrat in dictum rivum Cappiani . Item alium terminum ponimus et declaramus fuiffe et effe dictum rivum Spedalecti, et ufque in illum et ad illum locum, in quo dictus rious Spedalecti erit , et fic totum dictum rivum Spedalesti ponimus et declaramus fuiffe et effe confines et fines dictorum bonorum dictarum Monialium et Monasterii et Conventus Beate Christiane, ufque ad fratam veterem per quam ibatur et itur ad Civitatem Lucanam. Et alios confines et fines ponimus et declaramus fuisse et esse beredes Domini Andree de Salamoncellis, et beredes Domini Lodovici de Ciccionibus de San. to Miniate, & in parte beredes Iacobi Domini Rugerii de Adimaribus de Florentia &c. Due cose spezialmente sono da offervarsi ancora in questa Sentenza, una che vi era un luogo fulla Guisciana che si chiamava a Torricelle, forse per esservi tlate alcune Torri; e quel pezzo di muro che an.

769

ancora si vede nella Guisciana sotto Cappiano, può essere stato forse attenenza di quelle; benchè in tanta incertezza di cose, si è dubitato poco sopra, che possano effere rovine della Chiefa di San Salvadore, e che in questo luogo vi era una fiepe, o pescaia: l'altro che vi era la via vecchia, la quale andava a Lucca, e questa può essere che fosse la strada, la quale metteva nella via Francesca, partendosi da Santacroce, come ho sospettato altrove. Impertanto dal prodotto fin qui si conosce chiaramente esser vero quello, che fopra dicevamo, cioè che il ponte di Santacroce torna e riguarda quasi il mezzo del territorio di Rosainolo, onde può essere benissimo, che questo sia il ponte, che anticamente diceasi di Rosainolo. Ben è vero però, che effendosi veduto, che vi era una strada ancora, che dalla : Malatia fi stendeva verso Arno, e proggiudicava alla strada Francesca, come si dice sopra a pag. 738. bisogna che qui alla Malatia, fosse altro ponte, o passo, comodo a questa, strada; ma ne sarebbe forse questo stato in quello di Rosaivolo, nè sarebbe stato detto il ponte di Rosainolo: ed essendo cosa incerta che questo ponte vi fosse, è meglio attenersi alla prima opinione, de lall

Il trattare adunque del ponte di Santacroce ci ha dato opportuna occasione di discorrere di Rosainolo, luogo e Comune, del quale non refra più nemmeno il nome nella memoria de' viventi, avendo Caritone fatta la diligenza d' interrogarne gli abitatori circonvicini. Ma avendo cominciato a ragionare di questo Comune, giacche si vede essere sì antico, e celebre ne nostri Istorici, ftimo pregio dell' opera, il trattenersi ancora alquanto nelle ricerche di questo luogo, che dalle antiche memorie si ricava essere stata una Contea. Erano adunque nel Comune di Rosainolo due Chiese. una di San Salvadore, la quale, come si è veduto nello Strumento poco fa prodotto nel Mecce era già diferutta; e P altra di Santa Maria Maddalena, la quale ancora in oggi efifte, fituata a mezto della pendice det colle, e si vede . alla fua ftruttura effere fabbrica probabilmente del Secolo xIII. Ve n'erano ancora due altre, una delle quali fi dice-va Santa Maria in Canova, e l'altra San Stefano di Spicchiello. La prima memoria, che io trovi di Refainele è del

## MCCLXXXIV,

Nel qual tempo vi era il Ponte, e

la Torre di Rosaiuolo sulla Guisciana, la qual Torre non piaceva a Fueccebio, siccome si vede sopra a pag. 410. Io non saprei dire se da questa Torre di Rosaiuolo possa avere preso il nome una Valle, parte di cui pare, che potessi este nel Comune di Rosaiuolo, e dicessi in oggi la Valle della Torre; e in verità è posta quasi in dirittura del Ponte di Santaroce, tendendo verso Settentrione sino a Staffoli. O sorse era una Torre sulla Collina dirimpetto a questa valle, ed imminente alla pianura?

# MCCC.

Viveva la Signora Fiandina figliuola del già Pucciardo de Nobilibus de Rofaiuolo, es uxor olim Iohannis Copuccii de Sansta Cruce.

# MCCCXII.

Domine Lapa vidua, uxor olim Generilis quondam Domini Guidonis Acconcialeonis de Spiebello, seu de Robilibus de Rofaiolo, qui consucere morari in Castro Sancte Crucis, Vicarie Vallis Arm, Lucame diccess, es sorie, et silia olim Domini Philippi olim Deotiguarii de Belfredellis populi Sancti Iacobi ultra Arnum de Florenti sa donazione di beni Religiose Serori Mesco

772 cheline divina miseratione Abbatisse Monafierii Sanctorum Marie Novelle, & Michaelis vocati della Christiana de Castro Sanĉie Crucis &c. che sono parole dello Strumento. La famiglia de Belfredelli, o Belfradelli, o Belfratelli, è in oggi spenta, e di esta vedasi ciò che serve il Sig. Francesco Mouche nelle Annotazioni ala prima Parte delle Rime del Lasca.

## MCCCXXV.

Alcuni di Rosainolo, che stavano nel popolo di San Stefano di Spicchiello costitutiscono procuratore uno di Santacroce. Vedi sopra a pag. 742.

MCCCXXVII.

Vedi sopra a pag. 742.

## MCCCXL.

Secondo lo stile Pisano, ma MCCCXXXIX. secondo il Fiorentino Indizione VII. il di 20. di Settembre, Fra Paolo Abare del Monastero di San Savino di Motrone nella Diogesi di Pisa, e Giovanni Rettore delle Chiese di San Pietro di Camoliano nella Diogesi di Lucca, e di San Lorenzo di Kinsica di Pisa, Cappellani e Nunzi delegati della Sede Apostolica, ad infrascripta specialiter deputati, essentiali.

essendo vacata la Chiesa di San Salvadore di Rosainolo, Plebatus Plebis de Cappiano, per la morte del Rettore, la quale est cum inhibitione & decreto donationi Sedis Apostolice reservata, prendono il posseffo di detta Chiefa, e de' suoi beni a nome del Papa, rifervandogli alla fua Camera ec. & commiserunt discreto Viro Andree nato Castrini quondam Gentilis de Comitibus de Rosaiolo supradisto, presenti & recipienti curam, custodiam, & administrasionens ipfius Ecclefie, & bonorum eius temparalium & spiritualium &c. Lo coffituiscono in somma Economo; e Castrino di Gentile, padre di detto Andrea, entra mallevadore per lui . Astum in Comuni Rosainoli in Ecclesia Santli Salvatoris de Ro-Sainolo. Un altro figlinolo del medesimo Castrino, per nome Scolario, Cherico, nel MCCCXL. fecondo lo file Fiorentino, prende il governo e la cura commessagli della Chiefa di Santa Maria de Canova plebatus plebis de Cappiano per translatio-nem Prespyteri Volae ad Plebem de Ficeçchio fui ultimi Rectoris nunc vacantis Se. Actum in Communi Rosainali in Ecclesia Sante Marie de Canova &c.

Parte III.

Vacando la Chiesa di San Salvadore Plebatus Plebis de Cappiano, i Patroni la conferiscono. Si nominano nella
Carta i Conti di Rosaissolo; & vi si dice
ad reverentiam Sanstissimi Patris Patrum,
& venerabilis Patris Domini Episcopi Lucani. Per nome di Padre de Padri pare che si debba intendere il Sommo Pontesse Romano, che in quel tempo era
Clemente VI. Così in quei versi celebri
sopra Gregorio X.

Papatus munus tulit, Archidiaconus unus, Quem Patrem Patrum fecit discordia

Quem Patrem Patrum fecit discordia

Non molto diversamente ne' primi sel coli della Chiesa il Vescovo di Romi diceasi Episcopus Episcopum, come si ha da Tertulliano e dal Sinodo Affricano sotto San Cipriano. Vescovo poi di Lucca era Guglielmo Dulcini. Si sa ancora nella stessa Guglielmo Dulcini. Si sa ancora nella stessa dom & bonorem omnipotentis Dei, & Beate Marie Virginis matris eius, & Santti Salvatoris, sub cuius vocabulo dista Ecclesia vocatur & Si conosce che l'ignoranza di quegli nomini dabbene ha qui pre-

fo San Salvadore per un Santo differente da Dio, e da Gesù Cristo, mettendolo di più dopo la Beatissima Vergine; non si avvisando che San Salvadore, non è nome proprio, ma un soprannome di Gesù Crifto; mentre non volessimo dire essere una traduzione in Latino del nome di Gesu , che in Ebreo vale Salvadore

### MCCCXLV:

Scolaio di Castrino di Gentile da Ro-Sainolo compra un pezzo di terra boscata nel territorio di Rosainolo, in luogo detto Paravento, da Adalagia moglie di Ser Niccolò di Giovanni Pantaffa da Lucca; e figliuola, e erede di Chelluccio di Nuccio da Pozzo.

## MCCCXLVII.

Castrino di Gentile da Rosainolo compra alcuni beni da Guglielmino del già Nieri del Signore Vbaldo degli Opizi di Lucca, Procuratore di Landuccio suo fratello.

## MCCCXLIX.

Castrino di Gentile de nobilibus de Ro-Sainolo costituisce Procuratore Leonardo fuo figliuolo. 27. 1

### MCCCLIII.

Io trovo in questo auno commemorata la Chiesa di San Salvadore di Rosalvador, come termine della Cerbaia dalla parte del Padule di Fucecchio, che,
dicevasi Padule di Massa di Voltrario, e
dalla parte della Guisiana, come si può
vedere sopra a pag. 460.

#### MCCCLYII.

Leonardo di Castrino de Rosaiuola costituisce procuratore.

# MCCCLVIII.

Corrado elim Gniduccii de Nobilibus de Resainola dà a fitto dues palas eninsdam sepis posite in slumine Inscane.

# MCCCLX.

I Conti di Rosainolo si nominano in un Testamento di Drea di Vanni da Samtacroce satto questo anno.

## MCCCLXI.

Essendo dichiarato Bandito Leonardo di Castrino da Rosainolo, i Fiorentini gli confiscano tutti i beni. Vedi sopra a pag. 753.

Vive

# MCCCLXIV.

Vive Donna Filippa, figlia di Gurrado da Spicchiello Siete di Refainolo, moglie di Giovanni, olim Augustini, olim Rossi, del Popolo di S. Felice in Piazza di Firenze:

# MCCCLXXIX.

Refainelo si vede esser nel Comune di Santacrece. Vedi sopra pag. 753. 763. 764.

## MCCCLXXXIX.

In un libro vecchio del Monastero di Santairoce, si trova notato nella prima pagina quello che segue: Anno Domini MCCCLEXXIX. adi xv. Marzo sia noto e pasese ad gmi persona come Rosso pindaco del sopraddetto Monastero della Beata Christiana alluoga a Vitale di Consistena alla Casa; e sono su beni de Consi della Malatia, si quali suro parte comprati, e parte lessati e suro parte lessati da Rosainolo, come apparise sa Libro vecchio, e.

#### MCCCC.

Il Comune di Firenze vende i beni confiscati contra Leenardo di Caferina da D 3 RoRosainolo, alle Monache di Santacroce.

Vedi sopra a pag. 754.

Da tutto questo si conosce che la famiglia de' Conti di Rosainolo, non è meno antica del Secolo xiii e che è terminata forse nel Secolo xiv. Di più si vede che era divisa in più rami, cioè; di Gentile, di Pucciardo, e di Currado. Che i Conti di Rosainolo foleano dimorare in Santacroce . Che Spicchiello , e. Canova, erano nel territorio di Rosainolo. Che i Signori di Rofainolo; si chiamavano ancora i Nobili di Spicchiello. Che nel territorio di Rosainolo oltre alle Chiese già commemorate di S. Salvadore, e di Santa Maria Maddalena, vi erano ancora la Chiesa di S. Stefano di Spiccbiello, e quella di Santa Maria in Canova; tutte dipendenti dalla Pieve di Cappiano . Che vi erano ancora i Conti della Malatia, che è un luogo posto di là dalla Guisciana, tra l'occidente, e il settentrione di Cappiano innanzi affai di arrivare al Ponte di Santacroce; e del quale si è fatta menzione sopra a pag. 410. 723. 761. 766. 769. dove si vidde che vi era una strada, che andava dalla Malatia ad Arno; onde bifogna che 'quì vi fosse un comodo passo alla Guisciana. Non sarebbe ella Rivolta, o Via delle confina? E' notabile

bile, che a pag. 761. nello frumento in vece di Maltia, fi dice Mulatia, come già fi offervo. L'albero de' Conti di Rofainolo può effere il feguente:



Quanto fossero ricchi questi Conti di Rosainolo lo mostra l'estensione delle loro terre,
D 4 i con-

i confini delle quali fi fono apportati di fopra a pag. 753. e segu. Leonardo, che su ban-dito, mi pare d'avere veduto che si ritirasse a Lucca. E' pregio dunque della Terra di Santacroce l' avere anticamente avuti Signori di tal condizione nel fuo Comune, e dentro le sue mura medesime, possessori di Feudi, e imperentati colle prime famiglie di Firenze. Ma io voglio afcrivere ad altro fuo pregio ancora, benchè un poco remoto, che Coluccio Salutati, uomo sì celebre per la dottrina, e per l'impiego, che ebbe di Segretario della Repubblica Fiorentina, poffedesse vari beni nel suo Comune, e nel territorio di Rosainolo, e di Valle, come fi offervò ancora fopra a pag. 752. Quindi non è gran cofa , che certi fuci paefani ancora, condannati a torto dal Potestà di Lucea alla morte, abitassero a Santacroce nel Fiorentino nell' anno MCCCLXXVIII. per falvare i quali s' interpose la Repubblica Fiorentina con la Repubblica di Lucca, scrivendo a questa una lettera pressante a loro favore, distesa dallo stesso Coluccio, la quale è la seguente, come sta in Codice MS. Riccardiano: L V C E N S I B V S.

Amici Carissimi. Querula lamentatione disclissimorum filiorum nostrorum Communis Pisciae nuper recepimus, quod vester Potestas con-

conditione turpiffma & infami ad ultimum fup plicium condemnavit Stepbanum Nuti , & Blafium Colutii de Piscia, ac Bartholomaeum Pierii de Sancto Petro in Campo, qui Domini in terra nostra Sanctae Crucis continuam moram transeunt, ex levissima caussa, abominabili sententia ipforum qualitatem diffamando. Et quamvis pro parte diffi Communis Pisciae, ac etiam nostri Vicarii Vallis Nebulae fuerit vestra prudentia requifita, quod super hoc placeret opportunum remedium adbibere; nibilominus tamen omni eisdem per vos denegato favore ad condemnationem praefatam, etiam fine alicuius indulgentia termini , per se fuit processum. Et quoniam bace funt talia, quae consueverunt plerumque scandala generare, & confiderantes famam întegerrimam praedictorum, & quod in reipublicae universitate dicuntur de his, quae obie-Eta funt, penitus innocentes, amicitiam vestram instantissime deprecamur quaterus super boc placeat taliter providere, and base condemnatio, utpote quae processerit fine caufa, retractetur , & praedicti nostri devoti silii in suae famae praeconio reponantur . Qui quamvis non timeant aliquando periculum, bac tamen infici nota in gravamen fuis fenfibus reputant, & molestum. Nos autem boc nobis ad fingularem gratiam ad-Scribennus . Florentiae die XVI. Octobris MCCC-LXXVIII.

Io prenderei quì volentieri occasione di fare un compendio della Vita di questo grande Vomo, fe io non vedeshi estere questa scritta da altri, e specialmente dal suo coeta: eo Filippo di Matteo Villani; la quale Vita è flata flampata questo presente anno dal Signor Abate Lorenzo Mebus, e dal Signer Gisseppe Rigacci, in occasione, che ciascuno di lero ha dato fueri un Temetto di lettere di Coluccio, con animo di profeguire, e darle tutte alla pubblica luce. Non posso quì non commendare l'impresa di fare partecipe il pubblico delle lettere degli Eruditi de' secoli passati, che tante conferiscono all' Istoria politica, e letteraria, e di non colmare in ifpezie di lodi l' Eminentiffimo Signor Cardinale Angelo Maria Quirino, degnissimo Vescovo di Brescia, e Bibliotecario della S. R. C. il quale ha fa to una magnifica edizione di quelle di Francesco Barbaro, e adesso si sente che sia per pubblicare quelle del Cardinale Reginaldo Polo. Ma fe sono degne di plauso queste edizioni ; sono ancora commendevoli le descrizioni de'V raggi, e Istorie de' luoghi particolari, che tanto influiscono nella Storia generale; e se alcuno non dubita di biasimare la descrizione, che si va facendo di questo viaggio, viene perchè è privo di quel discernimento, onde si ravvisa il vantaggio, che è nella Storia particolare, ancora de' luoghi più piccoli, e che rifulta dagli studi Diplomatici, i quali cominciano adesso a prendere pies de nella nostra Città, e sono gustati da quegli, che di altro, che di parole, e di dicerie, e di sterili versi, vanno laudabilmente in traccia. Offervate queste cose per incidenza di Coluccio Salutati, ritorneremo a favellare di Rosaino. lo , o del Paese, che prima Rosainolo addimandavasi , che , come si è veduto, è intorno al Ponte di Santacroce fulla Guisciana, e molto si stende sulla collina, e per la foresta; talmente che si conosce comprendersi ne' suoi confini Montegodi, il Paradiso, l' Inferno, Belvedere, Caprile, Poggioadorno, e altri luoghetti, e fondi simili. Ora è da sapersi che Poggioadorno è in oggi juna Villa de' Signori Guerrini di Firenze, i quali possiedono una gran parte del paese, che si chiamava Rosainolo; ed in questa loro Villa, fe la memoria non m'inganna; fu una volta a divertirsi il celebre Antonio Vallisnieri, Professore di Padova, invitatovi dal Maestro di Gampo Guerrini, che era persona di buon gusto see intendimento, quanto da Soldato si può defi-

desiderare; onde con lode di lui da più d'uno Scrittore è stato parlato. Ma rictrovandosi quì questo grande Uomo, da Caritone ancora in altro tempo conosciuto e trattato, non manco secondo il suo genio, ed instituto, di sare alcune osservazioni di Storia naturale in questo paese, parte del quale disegnato dal detto Maestro di Campo, sece poi incidere in rame, e ne adornò il suo Trattato de' Corpi Marini, che si trovano sopra i Monti.

Dopo avere vedute tutte queste cose di Rosainolo, e del Ponte di Samtacroce, profeguendo il viaggio verso il Ponte di Castelfranco, si trova alla destra Valle, di cui fi è più volte fatta menzione sopra a pag. 372. 655. 728. 752. e S. Quirico, da noi pure commemorato altre volte a pag. 372. 634. 643. 656. Alla finistra poi si trova un luogo detto il Lancione, e Comana, che una volta avea Chiesa Parrocchiale di S. Lucia, i beni della quale appartengono in oggi al Capitolo di Santacroce. Questa Chiesa era. attenenza della Pieve di Cappiano, ficcome quella di San Stefano di Popio, che era confinante a quella di Comana; per quanto si ricava da una Cartapecora originale del MCCCXXVI. Quindi più vicino

cino al Ponte di Castelfranco è pure S. Quirico, così detto, credo, per effere stato attenenza della Chiefa di San Ouirico e Giulitta di Mentefalcone, che offervammo fopra a pag. 634. effere itata ficuata anticamente nel piano a piè della Collina , siccome effere stata a questo Ponte la Torre di Momefalcone. Ed in verità vicino al Ponte di Castelfranco intorno al MDCHHC. fi trovarono molte vestigie ed avanzi di una Chiefa, o per dir meglio molti materiali, co' quali P. Domenico Lucattini Rettore della Chiefa di Montefalcone, fece una casa da Contadino, come ancora fi vede; e nello scavare, oltre il Cimitero, in cui erano molti cadaveri, trovò ancora la Pila dell'acqua fanta, la quale ancora efifte, secondo che ne ha avvisato il Signor Proposto Andrea Danti di Caftelfrance, diligentiffimo ricercatore delle memorie patrie, e alla cui erudizione e correcta molto dobbiamo. Egli penía che in questo stesso luogo potesse effere ancora la Chiefa di Lignano, o Lignaria, di cui si fa menzione nella. Bolla di Eugenio III. riportata sopra a pag. 367. perchè ivi anticamente era il Porto delle legna, che tagliate nel-le foreste circonvicine, si portavano ivi per condurle poi per acqua comodamen-

te in altre parti : ed in verità anche di presente si chiama il Porto vecchio: Il Ponte di Castelfranco da CL. anni sono fu ristorato, e rimodernato, ed alzato ful vecchio Ponte di mattone. Da questo Ponte verso quello di Santacroce vi è un luogo detto Vsciana vecchia, per dove scorreva serpeggiando questo fiume prima che fosse incanalato. Passato il Ponte di Castelfranco verso Santamaria a monte, e Montecalvoli, s' incontrano i Ponti di queste stesse Terre. Il Ponte di Santa Maria a Monte, fu di nuovo fondato, ed ampliato l'anno MDCCXXV. e nel rifare questa fabbrica si trovò, che il ponte vecchio aveva la base sopra i sondamenti d'un altro Ponte più antico: e presso il medesimo dalla parte d' Arno si viddero le vestigie fondamentali di una torre in forma rotonda, fra le quali furono trovate alcune vecchie spade; dal che si comprende che ivi fosse una torre per guardia all'ingresso del Ponte: In questo nuovo Ponte da una banda è la seguente Inscrizione Latina:

#### NÉ NAVICVLARII AMPLIVS BLASPHEMENT

Dall'altra banda vi è la medesima Inscrizione in volgare. Il Ponte di Montecalvoli, ancora esso è alzato ful vecchio Ponte di Mattone e in questo tratto pare che fosse Bibbiano, e Poggio Robertingo, di cui si fece menzione sopra a pag. 654. In que-sto tratto di più sono due luoghi, che uno è detto San Donato, e l'altro Firenzuola, vicino a' quali è un certo luogo basso, che si dice Arno vecchio, e torna nel Comune di Santa Maria a. Monte; da confini del quale sulla strada che conduce a Montefalcone vicino alla Guisciana nel Comune di Castelfranco fono Raticofa, e Arsicioli, due ampie tenute in piano, molto foggetto ad effere inondate. Più vicino poi al fiume in faccia a Pozzo, vi è altro luogo detto le Querciuole: Avea Santamaria a Monre delle pescaie nella Guisciana, ed un Mulino, come si osservo già a pag. 674. e questo potrebbe essere quello, di cui fi vedono i fondamenti ancora in oggi, e si chiama il Mulinaccio, non in molta distanza dal Ponte; è questo Mulino fu dato da quella Comunità a godere a Donna Alfonsina Orsini, di cui si favellò sopra a pag. . ! Era di più attenenza della sua Pieve la pesca di questo fiume, per quanto si diffe a pag. 687. e 688. dove fi vede di più, che fulla

Guisciane vi era il Ponte di Bibbiono, del quale fa menzione ancora il P. Abate D. Guido Grandi in una fua Scrittura Manoscritta, fatta per conto di rimediare all'inondazioni della Guisciana. e prestatami cortesemente dal Sig. Niecolò Severo Danti di Castelfranco, di cui altrove si è fatta onorevole ricordanza. Potrebbe essere forse il Ponte di Montecalveli, che in antico avesse il nome di Ponte di Bibbiano? Poiche questo Ponte è verso il fine del fiume? E' da avvertirsi però, che la pesca della Guisciana non apparteneva probabilmente tutta alla Pieve di Santamaria a Monte, ma folamente nella parte del fiume, che scorreva per quel Comune; poiche si conosce dagli statuti di Castelfranco; che una parte di questa pesca atteneva prima a questo Comune; ed ivi il fiume è chiamato con nome di Iusciana, la di cui pesca è in oggi tutta riserbata al Granduca. Avendo così discorso delle adiacenze della Guisciana, noteremo che già a pag. 676. fi favellò di quanto fossero anticamente paluftri quefti terreni , e fi disse la nostra opinione circa al tempo, in cui probabilmente cominciarono ad effere asciutti e coltivati; lo che tanto più si è poruto fare, quanto l' Arno col-

le fue allagazioni ha rialzati que' piani talmente, che il livello antico del terreno, è parecchi braccia sotterra. Intorno alla fine del Secolo passato, fabbricando i Masini di Castelfranco una casa da lavoratore, non molto lontano a detta Terra, nello scavare i fondamenti, trovarono quattro braccia fotto il terreno un gran trave di quercia, e fotto quel trave il falicchio tale, quale si produce nelle, terre palustri, ed acquatrini. Si vede ancora in Castelfranco una parte della Canonica di San Martino, che rimane sotterranea, e le finestre medesime delle camere terrene sono sepolte; e presso a Santa Croce nel cavare il terreno per fare un pozzo, alle nove o dieci braccia, si trovò pure un trave di quercia; e chi scrive era presente a quanto addivenne. Questi sono tutti riscontri certi di quanto sieno rialzati i piani del Valdarno di fotto; e fino a dove potessero arrivare anticamente i pantani, e i marassi della Guisciana; sovra di che si veda ancora quello che si osservò sopra a pag. 732. Quindi l'aria intorno a questo fiume era anticamente cattiva ed infalubre, come già. accennammo; e perciò Giovanni Villani nel Libro IX. Cap. CIII. lasciò scritto effere entrata la pestilenza nell'oste Part. III.

790
de' Fiorentini, per essersi trattenuta in que' contorni. Ecco le sue stesse parole; Bene avvenne all' Oste de' Fiorentini pissolenza, che per so dimoro, che aveano fatto sulla Guisciana, molti n' ammalarono, e molti ne morirono, pure de' più cari Cittadini di Firenze, e altri Foressicii assi conde l'Oste assistation molto.

Per quello che riguarda le acque della Guifoiana, ed altezze loro, fentiamo di nuovo il celebre P. D. Guido Grandi in altra fua Relazione, pure del

M DCCX VIII.

Portatici quindi alla Bocca della Gufciana, si riscontrò un segno della massima escrescenza d' Arno del 1709. posto nel se: condo gradino della scala alla casa del Navalestro: e fi livellò col pelo dell' acqua, ritrovandosi questo più basso di quello braccia 8. 9. 0. e scandagliata l'acqua nello sbocco della Gusciana in Arno, si trovo profonda Braccia 2. 10. 0. sicche l' altezza del detro segno, al fondo efaminato, era di Braccia 10. 19. 0. E' ben vero che il fondo d' Arno ivi è disugnalissimo, e vi si vedeva in mezzo un gran renaio scoperto dell'acqua, a cui riferendo l'altezza del detto segno restava solamente di Braccia 8. 6. 8. come altrove bo notato; e se tra quel segno, che fu indicato alle Calle Braccia 3. 10. 0.

fopra la Pescaia; e questo, che è in bocca di Gnisciana, nella stessa piena del 1709. era equilibrata l'acqua rieurgitata fino alle Calle, come molti attestano, che seguisse ( non effendo credibile, che la sola escressenza del Padule giungesse a tanta altezza nel suo sbocco, se non vi fusse stata sorretta dalla piena dell' Arno: altrimenti se ivi la superficie dell' acqua non fusse stata spianata come orizontalmente, ma inclinata verfo Arno; averebbe dovuto nelle parti superiori giungere ad una altezza troppo esorbitante, che averebbe sottomesso troppo gran tratto di paese, oltre à quello, che suole effer foggetto all'inondazioni del Padule) fi raccoolie, che dalla foglia della Calla de Navicelli al più baffo fondo d' Arno in 7: miglia di lontananza, vi è di caduta Braccia 3. 16. 0. e dalla detta foglia al pelo ballo d' Arno Braccia 1. 6. 0. e dul fondo della Guisciana sotto la Calla inferiore alla detta foglia, di Braccia 1. 4. 0. al suddetto fondo dello sbocco suo in Arno Braccia 2. 11. 0. è che la cadente del pelò della sua acqua aveva di declive nel tenipo del nostro accesso Braccia 1. 17. 8. cos me costa dalla combinazione delle predette mifure .

Dette dunque, ed offervate tutte que fte cose della Gusciana, non manches

remo di dare un occhiata al Padule, che quasi Teatro appresentasi a quei, che lo riguardano dal Ponte a Cappiano, e che dicesi avere di lunghezza da miglia . . . . Esso riceve gli scoli delle acque di tanta estensione di paese, che contiene CLXX. miglia quadre di fuperficie, a giudizio del Maestro di Campo Guerrini. Ben è vero che l'acqua del Padule in oggi si estende meno di prima la festa parte in circa, per essere stata asciutta la sesta parte del suo letto dalle colmate di parecchi grosse Fattorie del Serenissimo Granduca, che vi sono all' intorno, cioè, dell' Altopascio, del Terzo, di Castelmartini, di Stabbia, e delle Calle; e di Bellavista ancora, e di Monte Vetturini, le quali prima, che fossero quella del Signor Marchese Ferroni, e questa del Signor Marchese Bartolommei , erano parimente. Ville del Serenissimo Granduca. I fiumi più confiderabili, che sbocchino in questo Lago, sono la Pescia, la Pescia nuova, la Ralla , o Pescia di Collodi , la Nievole , la Sibolla, ed altri fossati; e varie Comunità vi confinano. Vi hanno intorno effetti e possessioni ancora vari Signori particolari, e spezialmente il nominato Sig. Marchese Ferroni, che vi ha il

il suo Marchesato di Bellavista, comprato già dal Marchese Francesco Ferroni nel Secolo passato, e adorno d'una delle più belle e magnifiche Ville della Toscana. Alcune cose, riguardanti quefto Padule, fono ftate toccate fopra a pag. 745. dove furono riportate le parole del più volte lodato P. Abate Grandi; alla cui fede stiamo quando racconta; come si osservò sopra a pag: 729. che Federigo I. Imperadore vendè questo Lago a' Popoli della Valdinievole nel MCLXX-VII. Si chiamava questo Lago anticamente la Palude di Lavano, come s' intende da Tolomeo da Lucca, le dicui parole riportammo sopra a pag. 730.; forse da qualche Terra adiacente nominata Lavano, la quale a me non è noto se ancora esista; come esiste ancora in oggi Massarella, che si crede essere l'antica Massa Piscatoria , o Massa di Oltrario situata sul Padule di la da Cappiano, e che ancora essa diede il nome a questo Padule; onde si trova in antica Memoria riportata fopra a pag. 460. detto a Palude Sexti usque ad Paludem Massae Vultrarii . E Massa diceasi di Voltrario, o di Oltrario, per effere questa Terra vicina a quella ; e forfe come produttrice, vicina a quella; e torte come prochè dirò così, e madre di quella. Poichè E. ? Massa

è un nome generico, che fignifica, un aggregato di possessioni, e di case ruflicane, ed è formato dalla voce Manfio, che si cominciò a dire Mansa, come offensa in vece d' offensio , milla in vece di millio. E perchè ufarono gli ansichi spesso frodare I N innanzi al S. come in Mese, Mesura, e simili; de' quali, vari esempi possono vedersi appresso l' erudito Padre Lupi sopra il Sepolcro di Santa Severa Martire ; fi co: minciò a dire ancora in vece di Mansa, Masa, e Massa, sino da tempo molto antico . E' certo che Maffa di Maremma in Toscana è tanto antica, che di essa fa menzione Ammiano Marcellino col nome di Massa Veternensis, dicendo che fu la patria di Galla Cesare figliuolo di Costanzo fratello dell' Imperadore Gostantino. I luoghi appellati Masla fono moltissimi, e se ne può vedere una lunga lista appresso Abramo Ortello, e il Signore della Martiniere ; e fembra che foffero così detti per essere dapprincipio aggregati di case rusticane, dove il Padrone del luogo metteva gli schiavi destinati all' agricoltura ; e ne tempi più bassi si pronunzio ancora, Masada, Masata, Ma-Sagium, Massum, e Massus, e se ne posfono vedere gli esempli apprello l'eruditif-

tissimo Du Cange. Cassiodoro pure parrla di qualche Mussa. Si diceva Massa. ancora una fola cafa da campagna, ve il Signore del luogo metteva uomo obbligato a corrifpondergli; quindi poi si è derivato il nome Maffaro, in fignificato di custode, o amministratore de' beni ; e la voce Masserizia, come offervano gli Accademici della Crusca nel loro Vocabolario, e il Du Cange. lodato. Avendo dette queste cose circa il nome di Massa, e immaginando già perchè questo luogo sul Padule di Fucecchio sia stato chiamato Massa, osserveremo, che di esso si è discorso sopra in più luoghi, e fi vide, che nel mecex. Maf-Sa Piscatoria d'Oltrario con altri Comuni fi dà al Comune di Fucecchio, come apparisce a pagina 395. e di essa pure si favellò a pag. 460. e a pag. 639. fu notato, che essa fermò la pace con gli altri Comuni di Toscana nel MCCCXVII. Ma una delle antiche memorie, che io ne abbia trovata è del MCLXXVII. in un Diploma di Federigo I. riportato da Francesco Galcotti nelle Memorie MSS. di Pescia, il. quale con le stesse parole di questo Autore a quell' anno, mi giova qui produrre.

Nel 1177. si trova nell'Archivio della Comunità di Buggiano (per quanto mi

vien detto) un privilegio fatto dall' Imperatore Federigo Barbarossa in Pontremoli, quarto Cal. Septembris Indiët. prima 1177. l'anno 15. del suo Imperio, per il quale ricevè sotto la sua Imperial protezione i Signori di Buggiano, e di Maona, e le lor Terre consinanti, con quelle de' Sionori di Monte Catini, di Vzzano, e di Vivinaia, come meglio si vede nel Privilegio, ch'è l'afrascritto: ma avverti, lettore, ch'è stato copiato da un altra copia, che mi pare

assai scorretta.

In nomine Sante, & Individue Trinitatis. Federicus divina favente providentia Romanorum Imperator femper Augustus . Fide sincera , & devotione pura , apud nostram maiestatem praecipuum locum obtinucrunt illi . . . qui pro dilatando, & conservando Romane Corone solium munificentia nostra benignissima remunerantur omni tempore . . . . quo circa enotum facimus omnibus Imperii nostri sidelibus presentibus, & futuris, quod nos ex consucta benignitate nostra sideles nostros Dominos de Buggiano filios videlicet Gregorii filii Caccianei , & Folcum Miffini Ruffini , Guglielmum , Bucarellum , Raffoldinum , & Dominos de Maona filios Lanfranchi filii Panettini,... & filios Sofferaldi, & corum beredes, & omnia bona, & possessiones corum, quoquo modo

rationabiliter babent, seu babituri sunt, in nostra Imperiali protectione recepimus. Et quia semper nobis, & Imperio devotio con-Stat . . . . . . . Nos abundantia clementiae nostrae . . . . predecessores corum ex antiqua consuctudine babuerunt, & ipsi modo de iure babent, aut de cetero habebunt in castellis, vel villis, domibus . . . . fervis , ancillis , campis , vineis , falinis , pratis , pascuis , piscatio . nibus, aquis, molendinis, & aliis confinibus , pedagiis , culmatibus , & paludibus , concedimus, confirmamus, & corroboramus; aquas, & cas, fi ex accidenti exiccabantur, .. quas modo habent , fundumque aquarum fimiliter bis concedimus; & confirmamus specialiter pedagium viginti sex denariorum de unaquaque bestia, seu salma transcunte per territorium de disto Buggiano, quibus omnibus ab una parte Dominorum de Monte Catino , & Comunis de Monte Catino , a secunda parte Terra Massae Pisca: oriae, & Cerbariae, alio latere Dominorum de Uthano, & Vivinaria, quae omnia, ut dictum est, pro dictis nostris fidelibus confirmamus, & concedimus, & confirmamus falvo semper in omnibus bonore Imperii , atque proinde mandato statuimus ut nullus Archiepiscopus vel Episcopus, Dominus, . vel Marchio, Comes, vel Vicecomes, vel

vel Capitaneus; non Civitas, aut Con-Sutes, vel Rectiones, nullaque Ecclesiaflica, secularisque persona, magna, sive parva , eas de cerero , vel eorum beredes motestare, vel inquietare presumant. Si quis vero banc nostram aufforitatem in aliquo violare attentaverit, ducentas libras auxi puri per-Solvat , dimidiam Camere nostre , & dimidiem predictis Nobilibus Viris . Huius rei testes sunt Christianus Maguntie Archiepi]copus, Dux Bertoldus Castellanus Madeburgensis, Arnaldus Barbavaria. Guidus de Mome Magno, Ermannus Paganelli, Palmerius de Luca, Bonifacius, Paganellus, & Manettus de Florentia & quam plures Imperie nostri fideles, qui pre-Sontes erant. Vt autem bog fidelius credatur & ab omnibus inviolabiliter fenvetur, pre-Sontem paginam scribi, & nostro solito sigillo iustimus muniri.

Signum D. Fed. Imp. Ser.

Ego Filippus Imperiali auttoritate

Canc. recognovi.

Asta fuerunt anno 1177. Indist. prima regnante D. Federico Romanosum, Imperatoro Ser. anno regiminis eius quintodecimo Datum in Ponto Remuli 4. Cal. Septembris

Non bo mai visto l'originale di questo privilegio, e percio non posso dir cosa alcuna, ma credo assolutamente, che quello, che

che lo copiò, abbia preso errore nell'anno, che su fatto; poichè nel 1177, non correva l'indizione prima, nè era l'anno decimoquinto dell'Imperio di Federigo; e perciò tengo, che deva dire anno 1167, poichè in quest'anno correva l'indizione prima, Gera il quintodecimo di Federigo, e se l'originale dice anno 1177. stò in dubbio, se

questo privilegio sia vero, o nò.

Io non sò se questo Diploma possa essere quello, che il Padre Abate Grandi dice d' avere veduto, dato pure in questo anno in cui l' Imperadore dona il Lago di Fucecchio a' popoli della Valdinierole; ma dubito di nò, perchè in questo non fi vede nominata la Guisciana , che egli dice chiamarfi V [ciana; benchè effendo imperfetto, e non fapendofi quanto vi manchi, non si può nulla di certo afferire. Noi riportiamo nella Prefazione di questo Odeporico a pag. xxxv. uno Strumento del MCXC., in cui le rendite di Massa sono assegnate da Errico Testa Marescalco dell' Imperadore Errico VI. in pagamento a Ildebrando Vescovo di Volterra. La più antica memoria però, che io trovi di Massa è nel secondo Tomo delle Antichità del Medio Evo del Chiarissimo Signor Lodovico Antonio Muratori alla Differtazione XIX. in un Precetto d' Ot-

Ottone III. fatto a Antonino Vescovo di Pistoia nel IIM. in cui sono enumerate tutte le Chiese, e luoghi attenenti al fuo Vescovado, e tra questi è nominata la Pieve di Massa; la quale è la nostra Massa Piscatoria , o d'Oltrario , che ancora in oggi è di quella Diogesi; vedo che ancora appresso Angelo Salvi nelle Storie di Pistoia, si fa menzione positiva di questa Massa, insieme con altri luoghi circonvicini, in un Diploma della Contessa Matilda del MCIV. e in una Bolla d' Innocenzio II. del MCXXXIV., nelle quali carte pure si enumerano, e si confermano le Chiese, e luoghi spettanti alla Diogesi Pistoiese. Intanto poi credo che si chiamasse Massa Piscatoria, perchè questa fosse da principio un adunanza di case, destinate a Pescatori, che esercitavano il loro mestiero nel Lago di Fucecchio; le quali poi appoco appoco crescessero in sì gran numero, che formassero una giusta Terra e Comunità, come in verità feguì: e in oggi si vedono ancora sul Padule le vestigia dell' antico Castello, detto Castelletto, il quale è di possessione de' Signori Lampaggi di Fucecchio, famiglia. assai civile, e facoltosa. La Chiesa però di Massa, che esiste in oggi, è alquanto

quanto lontana da detto Castello, e dal Padule; e si conserva ancora il nome di Massa Vecchia. Non ha gran tempo, che nel contorno di Massa; omai distrutta, fu ritrovato un Idoletto d'oro, per quanto raccontano; e furono altresì trovati molti piccoli e mezzani catenacci da usci, ed altri ferrami. e avanzi di fondamenti di fabbriche. Ma mi giova qui riportare un Articolo di Lettera scritta a Caritone dal Signor Alessandro Calaverni, eccellente Mae-firo in Chirurgia, di Fucecchio, in cui sono alcune notizie riguardanti questi contorni: In distanza un quarto di miglio dal Ponte a Cappiano, in poca distanza dalle gronde del Padule, vi è un pezzo di terra detto il Campino, nel quale vi si vedono alcuni frammenti di una fabbrica, che si dice forse la Chiesa vecchia di San Bartolommeo, Seguendo lungo detta gronda in distanza del detto Campino, braccia 500. si arriva al porto della Castellina, dove si dice vi fosse un Ponte di legno per passare il detto Padule, ed andare a Fucecchio: e dicesi, che a questo Ponte vi facesse capo la strada maestra, che veniva in quei tempi da Lucca. Adesso vi si vede nel mezzo di un Campo un pezzo di muro in forma quadra, e per quello bo inteso da certi Contadini,

nel lavorare certe piagge vi trovarono un s piano di una Casa con suò focolare. Vol-tando dal detto suoro la faccia, e salendo la collina infino alla sua sommità per la distanza circa a braccia 600. e poi scendendo verso una piccola Valle per l'islessa dirittura, per lo spazio di circa braccia 100. da certi Contudini nel lavorare il terreno vi fu trovato un cavallo di pietra inginocchiomi sopra una lastra simile; il qual cavallo pareva che dormiffe, e per quanto i medesimi raccontano, aveva un buco fotto la pancia; che credendo che fosse pieno di denari lo roppero in molti pezzi. Al presente con tutte le diligenze da me fatte non si trova Massa VItrarii, ma bensi Massa Vecchia, e quefta è distante dalla Chiesa, che presentemente fi chiama Massa Piscatoria, circa a braccia 250. e questo e quanto in replica della sua stimatissima. Si domandava poi ancora Massa d'Oltrario, perchè, per quanto apparifce da antichi Strumenti, era queffa, come fi accenno, vicino alla Terra di Oltrario, in oggi distrutta, e forse Massa ha avuto origine dagli abitatoti di Oltrario, paffati appoco appoco ad abitate in quel luogo per la comodità della pesca. Si è veduto sopra, che Oltrario, e chiamato talvolta ancora Voltrario, come a pag 460., ma io non dubito che il fuo vero nome sia Oltrario,

come

come per lo più si trova negli antichi Strumenti; forse così detto per essere sponda ulteriore del Padule rispetto al Valdarno; benchè non mi sia ignoto esfervi Monte Vultrario nel Volterrano, di cui è menzione ancora in antico Strumento appresso il Signor Muratori nel Tomo III. delle Antichità del Medio Evo negli Exterpti dell' Archivio Pifano . Adunque sopra a pag. 395. si è veduro che circa il MGCCX. la Comunità di Oltratio insieme con altri Comuni & uni alla Comunità di Fucecchio; e fu fatta menzione di quelto luogo ancora à pag-460. e si offervò a pay. 639. the la Comunicà d' Oltrario aveva mandato il fuo. Sindaco, come le altre Comunità di Tofcana, alla conclusione della pace fatta dal Re Ruberto di Napoli nel MCCCXVII. Io trovo in un Libro vecchio delle Monache di Santacroce, che il loro Monastero nel MCCCLXIV. aveva un Podere ad Oltrario, di cui era Lavoratore Vanni da Ficerchie. Prima di partire da questi contorni fimo opportuno offervare, che in distanza di qualche miglio, è una Valle detra la Serezzara , quafi di S. Nazzario, per effere llato ivi anticamente un Monaflero di Benedettini fotto quello titolo, per quanto dicono, e per quanto feriffe il lodato

dato Signor Calaverni; con le seguenti parole: La Chiesa della Madonna della Querce è in bosco col Sacro Fonte, presso al quale è una iscrizione che dice in Marmo.

HIC SUNT RELIQUIAE DUODECIM APOSTOL.

Fu fabbricata l'anno 1639. Il di lei titolo è San Nazario Martire, e San Filippo Neri. Poco distante da detta Chiefa vi è una Valle detta la Serzzzara, così chiamata per esfere in antico un Convento di Monaci Benedettini, per quanto si ritrova in alcune seriture. Antiche, cioè nel Campione di detta Chiefa; e si sono vedute le vestigie de sonanni co i quali per esfere la detta Valle di S. A. R. sotto la fattoria d'Alle di S. A. R. sotto la fattoria d'Alle di S. A. Posto la fattoria d'Alle di S. S. panno con quei materiali della fabbrica rovinata satto parte della Chiefa delle Spianate, Diogesi di Pescia, e satti sondamenti della nostra Chiefa. Fu abbandonata da detti Monaci, perchè sotto vi compariva un ramo d'acqua di questo Lago.

Dopo tutte quesse cose è da sapersi, che, come si disse sopra a pag. 726. arrivarono la mattina a Cappiano i due compagni Cavitone ed Ipposso, e nel tempo appunto che entravan nellao Porta, sovra di cui si vede l'Arme della Real Casa de' Medici scontrarono il Signor-Mes-

Alessandro Calaverni, già mentovato, il quale tornava da Paggioadorno, dove curava un Contrabbandiere, che aveva toccata una archibustata dagli sbirri, con mortale ferita. Dopo i complimenti col medelimo, si messero a considerare quel luogo, di cui Caritore ha notato le seguenti memorie, tralle quali inserirà ancora qualche supplemento delle noticie della vicina Massa, ed altro, e primieramente nel

. M.

Si fa menzione forse di questa Massa d'Oltrario in Instrumento, in cui Lotario Conte di Borgonioco sa donazione al Monastero di San Salvadore di questo luogo, leggendosi in sine: Attum in loco di finibus; ubi diciiur Massa, prope Pleberi Santii Quirici, cc. E cetto che nna Pieve di San Quirico pare che sosse in questi contorni.

#### MCXIX.

fedeltà a Benedetto Vescovo di Lucca per la metà e porzione della Corte, è Caftello di Fueccobio, eccettuati gli allodiali; e per quello che si appartiene al detto Vescovado nella Curia, e Castelparti. III.

lo di Pescia, o altrove, delle cose del Conte Vgo, suo marito desunto: e gli nomini di Pescia e di Cappiano giurano sedeltà al detto Vescovo, siccome scrive Francesco Galcotti nelle Memorie di Pescia, ricavando ciò da un Registro del Vescovado di Lucca a pag. 45.

### MCLIII.

Si commemora il Monastero di Cappiano in Bolla di Anastasso IV., data questo anno a savore de Vallombrosani, che lo possedevano; e questo era sotto il titolo di San Bartolomineo; ed in oggi è una Commenda solita conferissia qualche Cardinale.

# MCLXVIII.

E' commemorato il Monasterio di Cappiano in Bolla d' Alessandro III. data a favore de Vallombrosani, e che è nel Bollario Vallombrosano, seccome l' antecedente.

#### MCLXXVI.

Lo stesso Sommo Pontesce enumera tra i Monasteri Vallombrosani quello di Cappiano in Bolla, che esiste nel mentovato Bollario.

# Vedi fopra a pag. 657.

Vrbano III. fa menzione del Monasterio di Cappiano in due Bolle spedite a favore de Vallombrofani .

# MCLXXXVIII.

Clemente III. Papa conferma a' Vallombrofani il Monastero di Cappiano, a imitazione de' suoi Antecessori.

# MCXC.

Enrico Testa Mariscalco del Re Enrico, o vogliamo dire Imperadore, Legato di tutta la Toscana, assegna in pagamento a Ildebrando Vescovo di Volterra tralle altre, le rendite della Gallena , di Cappiano , e di Fucecchio, tanto Corte che Castello, come più amplamente fi vede nello Strumento riportato nella Prefazione a pag. XXXV.

#### MCCXVII. .

Si fa menzione del Monastero di Cappiano in Bolla di Onorio III data questo anno a favore del Monastero di San Salvadore di Fucecchio, e ivi di esso. F 2 in

in tal maniera si parla, che sembra piuttosto una attenenza del Monastero di Fucecchio: poiche Onorio lo nomina tra' beni, e le possessioni, che conferma a questo Monastero: Pure nella Bolla data l'anno antecedente all' Abate di Vallombrofa, lo distingue con nome di Monasterio da per se; comecchè Innocenzio III. in Bolla data l'anno MCCIV. nell' enumerazione, che fa de' Monasteri Vallombrosani, lo tralascia del tutto, e nomina solamente quello di Fucecchie, per quanto apparisce dal Bollario Vallombrolano. In varie altre Bolle si unisce insieme con quel di Fucecchio netla: seguente maniera: Monasterium de Ficiclo, & de Cappiano.

#### MCCXXVI.

Vedi sopra a pag. 255. e 743. Nel medesimo Diploma di Federigo II ivi citato si parla pure del Monasterio di Cappiano ne seguenti termini: Es statuit sirmiten ut nullus presunat de possessimi si vel relissis e Comitibus Imperatoris sidelibus scilicet Kadulo, Lotbario, Bulgarello, Vguzione, & Vgolino, sive a quibussibet eliis bominibus, tam in Ecclesis, videlicet Monasterio Sancti Bartholomei de Ca-

Capiano cum omnibus pertinentiis suis tam in terris, quam in aquis, &c.

# MCCLVI.

Alessandro IV. Papa in sua Bolla di questo anno, data a savore de' Vallombrosani, conserma loro tragli altri, il Monasterio di San Bariolommeo di Cappiano. Questa Bolla è stata pubblicata nel Cronico di Leone Vrbevetano.

# MCCLXVI.

I Pifani Ghibellini prendono il Cafiello di Cappiano, foggetto allora alla Repubblica Pifana, e punifcono feveramente i rubelli. Cronico Pisano appresso l'Vgbelli.

# MCCLXXIX.

Vedi sopra a pag. 745.

#### MCCLXXXI.

Mune di Cappiano, vende al Comune di Cappiano, vende al Comune di Fueccebio, e ad Ansideno di Filippo Sindaco di detto Comune, chericeve e compra pel Comune di Fueccebio, il Castello di Cappiano contutta la Curia, distretto, e giurisdizione per prezzo di lire cinquecento. Ve-F3

di sopra pag. 396. e 762. dove & segna questo all' anno, MCCLXI., essendo discordi gli Strumenti con divario di diecine, che è facilissimo. Scannello di Pannaccio fu eletto dal Comune di Fucecchio, per Castellano di Cappiano, e parimente Fuccio Schiavo fu dopo eletto Castellano del medesimo da detto Comune, siccome costa dagli Statuti di Fuceccbio scritti in questo anno; da' quali pure si ricava, che erano stati fatti certi stanziamenti che la Camera di Fuceccbio del denaro del Comune pagasse il legname, e altre cose, da farsi opportunamente per la fortificazione di Cappiano, e intorno al ponte del medesimo. Vedi sopra pag. 394.

#### MCCLXXXIII.

Giovanni quondam Domini Bonifacii de Montechiano Vallis Neul, vende a Niccolò quondam Mangiadoris olim de Cappiano, & qui nunc moratir in Sanlta Cruce. Offerverò qui di passaggio che il nome Mangiadore, viene dal Latino Manducator; nome proprio introdotto in qualcuno per essere forse goloso, e poi satto comune a molti; onde, la famiglia illustre Mangiadori in Sanminiato, della quale molto parlammo.

fopra nella Parte prima. Si vede, che i nomi propri degli uomini di questi secoli barbari, erano spesso presi, o da qualche accidente occorso loro; o da qualche vizio e virtù. Molti poi erano nomi Longobardi, e molti altri Cristiani.

# MCCLXXXIV.

Trovo che Iacopo quondam Rolenzi de Cappiano, vende a Galdo e Benvenato figliuoli di Bencasano da Santacroce, due pezzi di terra posti nel Comune di Santacroce, uno al Castellare, e l'altro Alamavetrice. Il nome Rolenzo può esfere lo stesso di Rolendo, o Rolando, cangiandosi l'. A in E, e il D. in Z, come è roto, e si vede, verbigrazia, nella voce Guazzo, che è fatta da Guado, Latinamente Vadum. Taldo può esfere tronco di Tedaldo, o simile.

## MCCLXXXIV.

Il Signor Gualterotto di Castelstranco, Arbitro eletto, sentenzia che le ville, che sono di là dalla Guisciana sieno a comune tra' Comuni di Fucecchio, di Santurocce, e di Castelstrano, ed altre particolarità; e i Fucecchiesi si appellano da questo lodo alla Signoria di Lucca, la quale lo revoca ed annulla Vedi F4

Il suddetto Nicholus quondam Mangiadori de Sancta Cruce, e donna Scotta sua moglie, exsistentes in Ecclesa Santii Michaelis, in qua moratur Oringa Christiana, & eius societas, fondano un altare nuovo in derta Chiesa, e lo dotano, dando molti beni Deo & beate Sancto Michaeli, & diste Christiane Oringe, recipienti pro se, & sua societate, & corum singulis. Il principio di questo strumento su riportato nella Prefazione pag. RUVIII., e vi si dice che la Chiesa di San Vito di Santacroce, è attenenza della Pieve di Cappiano. Oringa Crissiana, qui nominata, è la B. Crissiana da Santacrece.

#### MCCCIX.

Francesco Valoro, ed altri Sindaci del comune di Fucecchio; Roberto di Ritoldo, ed altri Sindaci di Cappiano, Pardo di Buonavolta, ed altri Sindaci d' Vitrario; e Bonetto di Negolante Sindaco di Massa; con licenza conceduta per Gerentem Lucanum Populum, come sarebbe un Commissario, o Vicario; unirono se, e tutti questi Comuni insi

sieme, e gli ridussero ad un Comune solo, cui vollero e convenuero che si chiamasse Comune di Fuccechio, e che ciò che sacesse il Comune di Fuccechio, s' intendesse satto da tutti que' quattro Comuni, come se sussero muni espressero di sono pag: 395.

# MCCCXV.

I Fiorentini sono sconfitti da'Pisani.e altri confederati, fotto Montecatini, con gravissima rotta, così descritta da Giovanni Villani nel Libro IX. Cap. LXX. Nella qual hattaolia morì messer Piero Fratello del Re Ruberto, e mai non si ritrovà il corpo suo; e morivoi Messer Carlo sigliuolo del Prenze, e il Conte Carlo da Battifolle, e Messer Carroccio; e Messer. Brasco d' Araona, Conestaboli de' Fiorentini , uomini di gran valore ; e di Firenze vi rimase quasi di tutte le grandi case, e famiglie, in numero di CXIV. tra morti, e. presi Covalieri di Cavallate, e di Siena, di Perugia, e di Bologna, e delle altre amistà di Toscana, e di Romagna, pure di migliori. Nella battaglia furono di tutte genti da cavallo, e da piede morti duemila nomini, e presi da mille cinquecento . E'l Prenze con tutta l' altra gente si fuggirone. chi verso Pistoia, e chi verso Fucecchio, e chż

ebi per la Cerbaia, onde molti capit ando à pantani della Guisciana del sopraddetto annero de morti, senza colpo annegaro assai. L'Ammirato raccontando questo fatto dice che Messer Piero annego nel siume; e Lorenzo Trenta, nella sua Storia MS. di Lucca dice, che questo siume su la Guisciana. Ecco la sua narrativa secondo che la riporta Francesco Galeotti nelle Memorie MSS. di Pescia.

" Nell' Istoria di Lucca di messer Lorenzo Trenta a c. 46. fi legge la medesima fazione, che dice in questa maniera. Monte Catini si ribella a Lucchest, e vi si ritirano i Guelfi fuorusciti di Lucca, che perciò vi cavalcà V guccione con l'esercito, e dette il guasto a tutto il paese. La Valdinievole, eccetto Monte Catini , Monsommano , Cecina . e Larciana si tenne a parte Gbibellina . I Lucebest vanno in numero di sei mila nell' esercito di Vouccione ; e si posero al Vergaiolo . V guccione con venticinque mila fanti, e tremila Cavalli, viene all' affedio di Monte Catini, e si pose a San Piero in Campo. Filippo Principe di Taranto. fratello di Ruberto Re di Napoli viene con l' efercito Fiorentino per soccorrere detto Castello, ma testa rotto con morte, e prigionia. di venticinque mila soldati : detto Principa fuggì, Pietro suo fratello affogò nella Gn-Sciasciana, e Carlo figlio del suddetto Principe vi restò morto, ed allora s' arrese detto Castella - Il suddetto Filippo, dopo che fu rotso, si ritira con molti fuorusciti di Lucca a Vivinaia, che s'era ribellata; ed affalta San Martino in Colle, e gli è aperto la porta da' Terrieri, e da quelli di Vivinaia : che perciò entrato drento ammazzo tutti i Lucchest, trà quali furo no ottanta nobili; che v' erano drento; e dipoi certi Gbibelli. ni Lucchest, e Tedeschi si partirono dal Campo, ed entrarono in San Martino In Colle, e lo rubarono , ed arsero tutto , e seguirono li Guelsi sino a Vivinaia; e poi quelli di Vivinaia con quelli cavalieri, e pedoni che erano entrati in San Martino in Colle fi partirono di Vivinaia con quelle robe, che poterono , e andarono a Fuceschio ; ed Vguecione mando a Vivinaia, e fece ardere, e disfare la Terra . e la roba . che vi era rimafa . Ma se qui intorno a Cappiano, e nella Gnisciana, perirono tanti dell' Ofte Fiorentina; non farà questo luogo opportuno da produrre la lista di alcuni vinti da Vguccione in questa sconficta data a' Fiorentini ? Eccola qui secondo che si trova negli Spogli di Vincenzio Borghini fatti copiare da Monfignor Sommaia, ed efistenti nella Libreria Magliabechiana. ... .www 1 ./h 0 = 1215. 3

1315. Venerdi a' 29. del Mese d' Agosto il di di San Giovanni Decollato, sue
questo della sconsista di Monte Catino, che
recevettono i Fiorentini, e loro amissa, e
messer Filippo Pnte da Taranto da Pisami, e loro ssorzo con Soldati Todeschi, e
Fiamminghi, che avevano in loro compagnia.

Questi sono i Fiorentini a cavallo, che vi rimasero morti, e presi, e che non se ne

sa novella.

## Del Sesto d' Oltr' Arno.

Messer Stoldo Giacoppi non si ritrova. Mell Giovanni Arrighi del Boccacci preso.) Stoldo di Messer Bandino morto. Giovanni di Messer Fornaio. N. Pellegrino di Rinaldo Avaritia. N. Simone di Rosso Messe. N. Il Cortevia di Lapo di Ronghi. N.) Totto di Mess. Squazza. N. tornò. Vanni di Mess. Lapo Mannelli. N. Lippo Bonni Angiolini . P. Cecco Ventugio de' Nerli. M. Piero di Ser Beno da Vgnano. N. Coppo di Metto Biliotti . N. Guido di Messer Paniccia. M. Frescobaldo di Messer Lapo. N. Manente di Meff. Guido Frescobaldi. P. torno. Guido di Lapo del Barone. N.

Sandro di Giova Aglioni . N.
Brancalione de Vegma d' Avanzi . P.
Filippozzo Malabrinza . N.
Il Gugliata de Bardi . P.
Simone di Cerfo di Lando della fiore P.) Bard
Mozzino de' Mozzi . M.
Masi Bacherini N.
Bindaccio da Panzano . N.
Messer Mansredi Squarcialupi . P.

Del Sesto di San Piero Scheraggio. Messer Giovanni Lippi . M. Meffer Spiovanato, anzi Meffer Rinaldo Spiovanato P. Vanni Bernardini . N. Gherardini Pane di Botte Agiati . N. Filippo Angiolotti di Vacchereccia: N. torno. Cione di Gianni Manieri . N. Lapo Convarente Domenichi . N. Andrea di Duccio Magalotti . N. Guiduccio Mancini . N. Gregorio Raffacani. M. Piero del Massaio Rasfacani. N. Giannezzo Bucelli .. M. Meffer Talento di Lapo Talenti . P. Ricone peroffi . Simone di Ducció del Macca. N. Bindachera di Mef.Ormanno.N.) Foraboschi. Cevè di Mef. Ormanno. N. ) Ci-11.35

Cipriano di Lapo degli Alberti. N. Vanni di Bartolino degli Alberti . N. Pieraccio P. Cantoccio di Dolcino M. Tedaldi. Bartolo di Cambino Candeghie. P. Ricomperolli. Gucciolino Alessi da Montesicalli. N. Buono Burci. N. Iacopo Gnardi Vinattiere . P. Granaiolo Tintore . M. Bonintende di Restoro . P. Bertino di Restoro . P. Del Sesto di Borgo. Mess. Cione delle Masse. M. ) Mell. Rinieri Martigniani . N.) Meff. Manente Roffi . M. ) Buondelmonti. Meff. Monte di Meff. Genile. N.) Monte Mannini Accinioli. M. Bellincione di Neri Aldobrandini . N. Pegolotto Altoviti . N. Valorino di Lapo del Valore . P. Ricomperolli. Bugliazza Fantoni . N. Meff. Guolielmo Spino . N.) Piero Spina . M. Spino. Doffo di Lapo Spina . P. Lapo di Spino. N. Meff. Scolain . N. Giandonati. Nozzo di Mest. Rosso ... N Meff.

Mess. Alderotto de Rostici. Borrino Guadagnioli. N. Bartolino di Rioccole.

# Del Sesto di San Brancazio.

Meff. Giovanni di Meff. Testa. M.) Giovanni di Ringhieri. P. Iatopo del Teglia . N. )Tornaquin Cecco del Palota. N. Vgo de Laggezzia, N. (1) Cardelino di Mess. V golino Car-) dinale. P. Mell. Amieri . M. Mess. Iacopo Amieri . P. Ricomperossi Mest. Iecatano Bonella. N. Mell. Guadano Odarighi . N. ) Bartolo della Marotta N. Dino di Ser Rinuccio Stracciabonde: N. Fino Tucci da Gangalandi. N. Donato Valori Poro Valori . N. Alberto Girolami. N. Bottino del Farina . N. Mell. Andrea di Pagno . N. Iacopo di Rosso. N. Francelco di Rinaccio. N. Ser Neri de Vecebietti . N. Ser Domenico Morelli . N. Lapuccio Incontri . P. Ricomperoffe

# Del Sesto di Por di Domo.

Mess. Pino drlla Tosa. P. Mell. Gottifredi Rolli . M. .. ) Mell. Paulo Nepi . M. Tosingbi . Niccolo di Scoldio N di Mess. Betto Brunelleschi Meff. Teglia degli Aoli . M. ... Bartolo di Borgo Rinaldi . N. Davanzino di Ricco . M. Tuccio Sannella . N Goro di Gherardo Mariscalco N. Dante di Grazia de' Mettolini N.

# Del Sesto di Por S. Piero

Mell. Malo Donati . M. Niccolò de' Donati. P. Meff. Gherardo de Bisdomini N. Metto di Mess. Neri Gioia. N. (. Lotto di Lapo di M. NeriGioia. N.) Talamo di Mess. Boccaccio. M. ) Meff. Alamanno Boccacci . P. Ri-) comproffi . Adimari Bindo di Mosser Guerra . P. Palla di Meff. Lottieri . P. torno ..) Messer Giovanni di Messer Niccolò de' Cer chi. M.

Furonvi morti in quella fconfitta

Meff. Piero, fratello del Re Ruberto, che non fi trova.

Meff. Carlo figlio del Prenze

Carlo Come da Battifoltera in commendation del Meff. Caroccio.

secia tenevano i I.

Mess. Blasco Piero di Miromonte.

Mess. Castello da Collegarli .

Si dec avvertire che dove de la lettera M. si indica quella parsona essermorta; dove la lettera Prosser pressiovvero prigioniera; dove la lettera N. non si sapere cosa ne sosse , mentre non vi sia aggiunta dopo qualche altra cosa.

MCCCXVII.

Il Comune di Cappiano manda Il Sindaco per la conclusione della Pace fermata tra varie Città e Comuni di Part. III. Toscana dal Re Roberto di Napoli, come si vede sopra a pag. 638. e si confulti ancora Scipione Ammirato a questo anno, che tratta di ciò diffusamente.

# MCCCXX.

Cappiano è preso da Castruccio, come serive il Villani nel libro IX. Cap. CV. con le seguenti parole: Castruccio, come nomo vago di Signoria, credendo montare in istato, cominciò guerra a' Fiorentini, e sanza nullo ssidamento con la forza delle masuade de' Pisani, cavalcò, e prese, e fulli renduto, come avea ordinato, il Castello di Cappiano; e il Ponte sopra la Guisciana, e Montesalcon, le quali sortezze tenevano i Fiorentini.

# MCCCXXI.

. , Castrucció viene apparentemente verfo Cappiano , andando a Fueccebio , come scrive il Villani Libro IX Cap. CXXVI:

# MCCCXXV.

Vedi sopra a pag. 640., ove si narra che Cappiano su preso da Fiorentini; e questa presa è così descritta da Giovanni Villani Libro IX: Cap. eccil. e cocili. dicendo: E poi quel di medessimo 10. di Luglio messer Ramondo con tutta l'oste l' ofte subitamente si partiro dall' affedio di Tizano, e valicarono il pogoio del monte di sotto, e la sera medesima furo accampati con gli altri cavalicri prima andati di la da Guisciana intorno al Castello di Cappiano, che fu un bello, e provveduto, e subito acquisto di guerra; che mai per forza nè per altro modo quello palle non si era potuto acquistare per li Fiorentini. Castruccio ciò sentendo, e appena credendolo, come stordito si parti di Pistoia, ec. I Fiorentini effendo ad oste a Cappiano a di 14. di Luglio si arrende-ro loro le Torri, e il Ponte da Cappiano, che era molto forte; e a di 19. di Luglio si arrende Cappiano, Salvo la Rocca, e dappoi la Rocca, salvo l' avere, e le persone, per tema di cave, e di difici. Fra Ranieri Granchi nel Libro .V. de Praeliis Tusciae, così narra questa medesima conquista.

Vir probitatis & est Raymundus prom-

tus adire

Gente Juper ducta peditum cum mille

Millibus atque tribus equitum, de parte fuorum:

Initiatque: fuit prope moenia tum Capiani,

Bella movens Martis, sperans excidia: sed quae, Cui

Cuimale castrigeriposse se obstare putantes, Robore tam grandi se clausos, nec inde recursum,

Moenia dant illi, ques & sub foedere

Verso la fine però di Settembre Cappiano si rese di nuovo a Castruccio, come ferive il lodato Villani al Cap. cccv. con queste parole, avendo parlato della fconfitta avuta da' Fiorentini all' Altopafcio: Il danneggio de' morti all' affrontata prima fu piccolo per lo poco reggere che fece P este de Fiorentini, ma poi alla suga ne furono morti e presi assai, perocchè Castruccio mandò incontanente di sua gente a prendere il Ponte a Cappiano, il quale senza affalto, per que' che vi erano dentro in Sulle Torri fu abbandonato; onde i Fiorentini, e loro amistà, che suggivano, ri-cevettero maggior danno di morti, e di prigioni, che non fecero alla battaglia . . . . E pochi di appresso si rende il Castello di Cappiano . Nelle Storie Pistolesi così narrafi quefta fuga : Alla fin: la gente di Messer Ramondo non poten sostenere perchè la gente di Castruccio era troppo più che quella di Messer Ramondo, perocchè la metà si era partita la mattina con la salmaria, dicdono loro le spalle, e incominciarono a fuggire ; la gente di Castruscio, di Mesfer

ser Azzo l' andava cacciando, pigliando, uccidendo, e così li cacciarono fino al Ponte a Cappiano, che era sulla Gusciana. E a quello Ponte si fermarono due bandiere di Tedeschi della gente di Messer Azzo, e seneano lo Ponte, perocchè la gente di Mess. Ramondo, che fuggiano, non potessono passare: molti ne preseno, e fedirono a quello passo, e trovossi, che tra morti, e presi furono viù di ccc. tra cavalieri, e pedoni. Messer Ramondo fue preso con molti altri grandi, e Gentiluomini di Firenze, e d' altro . Castruccio poi fece disfare detto Castello, come si vide sopra pag. 641. Ma poiche il Villani, e gli altri, dicono che i Fiorentini e loro amistà ricevettero maggior danno di prigioni, e morti a Cappiano, che alla battaglia medefima; quali che questi luoghi sieno sempre sta-ti fatali a' Fiorentini; stimo opportuno il riportare ancora qui la lista de' prigionieri fatti in questa occasione, siccome l' ho ritrovata negli Spogli di Vincenzio Borghini, altre volte citati, e ricavati da' Libri, e Memorie autentiche, che fono nell' Archivio delle Riformagioni:

Articolo degli Spogli del Borghini fatti copiare da Monsignor Sommaia.

Questi sono i Prigioni della Città di Firenze, i quali si trovano nella prigione a Lucca, che furono presi nella sconsitta di Altopascio per la gente di Castruccio nel 1325. Lunedì a' 23. del Mese di Settembre. Questi prigioni sono in gran parte de' pedoni, e surono così notati per sospetto de' loro consorti, e parenti, che erano in Firenze, per amor di questi prigioni non facessono qualche tunusto, perchè non si dette loro guardie.

Aleffo Lusci.

Aldobrandino Gherardi.

Andrea Benci . Amadore Amadori .

Amadore Amadori Attaviano Dati.

Andrea Giovanni.

Arrigo Vocato Mentiloro .

Bellincione Lapi Donati.

Bartolino Rongi del Popolo di San Iacope tra le Fosse.

tra le Fosse . Benincasa Bicchì .

Bartolo Bicchi.

Bindo Datucci . †

Bindo Altoviti. †

Buttino Foraboschi. †

Bartolo Manetti Buonrecoveri-Baroncelli Bettino Corso da Santo Stefano. Buonaiuto Bernini . Bonavvolto Lavi . Retto Giovanni . Branobietto Navi . Rencimenni Ruonaccorsi. Renedetto Gianni . Betto Giovannini . O. 3 Banuccio di Banuccio. Benci Ghini . Rate Ducci . Bonanno Fede . Baldino Grande . Bencivenni Berti . Berto Andree. Rartolo Benci . Bartolo Buschia: Rartolo Dini . Remoenuto Pucci . Bartolo da S. Ambrogio . Buoncristiano Pellegrini. Bando Buoninsegnie. Meffer Bandino de Liscio de Rossi . Cione Ghetti da Cortignano. Cristiano Franchini. Currado de Giansigliazzi. Ceri Tucci . Cino Michi. Ciambo Feci .

Chiavello Buoninsegni Angiolini-Machiavelli.

Cosciorino Giovanni

Cennino Cambini.

Chiarino Lapi .

Cino Checchi . Ciolo Bruni .

Cenni Michi .

Cielio Guidi .

Ciampi di Meffer Bino della Dofa. t.

Chele Guadagni. Carlino Cimini .

Corso da Dizzano.

Corlo Landi .

Chele Cenni.

Celo dale d . . . di Ganto . .

Cascio Pieri .

Durante de' Gioli .

Dino Salamoni del Garbo .... Dogrè Cenni .

Duccio Guidi .

Dino Redini .

Diè ti Salvi d' Higi Neroni .

Deo Santucci.

Duccio Fiunte.

Dato Mucci.

Dapizzo di Messer Bilisando della Tosa. † Filippo Gherardi .

Francesco Spigliati .

Falco Montucci.

Filippo Lapi da Santa Reparata.

|                                                                  | 829            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Francesco Salvi Arrichi                                          | Tarris F       |
| Filippo Tani da S. Polo.                                         | Concent        |
| Faino Tenni                                                      |                |
| Filippo Lapi di San Rinieri. †                                   | 1. 1500        |
| Filippo Lapi di San Rinieri . †<br>Filippo Giondi Lanfredini . † | Character      |
| Francesco di Ser Giovanni                                        | Critician,     |
| Francesco di Messer Lapo Mann                                    | elli.          |
| Francesco Vanni.                                                 | 3. 10 will     |
| Francesco Vanni.<br>Francesco Vghi                               | C. 15 31       |
| Francesco Cambi.                                                 | Fre 10 1881    |
| France co Cioni.                                                 | Orders Co      |
| Francelco Cetti Beccanusi t                                      | I character in |
| Fagiolo Corsi Fagioli † Francesco Lapi . Federigo Neri .         | Gh and         |
| Francesco Lapi.                                                  | [5t.57]        |
|                                                                  |                |
| Francesco Tinghi da Santo Stef.                                  |                |
| Messer Francesco di Messer Bei                                   |                |
| leschi. ihmzalk                                                  |                |
| Guido di Conte Frescobaldina                                     |                |
| Giovanni Chimenti                                                | 1131.00 (0.00) |
|                                                                  | 100 min 1300   |
| Gorino Bettini                                                   | E. 20 20 3     |
| Giovanni Donnini.                                                | 1.40000 13     |
| Gberardo Ducci.                                                  | Sec. 10 11     |
| Giovanni Masi .<br>Giovanni Luti .<br>Guido Ducci .              | nan by 🗈       |
| Giovanni Luti                                                    | 0.0000         |
| Guido Ducci                                                      |                |
| Guido Celli del Popolo di San                                    | Lorenzoi       |
| Gberardo Andree                                                  |                |
| Guiduccio Bonaventure.                                           | - 7. 160       |
|                                                                  | Gior-          |

Giorgio Bollini Sarto.

Giovanni del Dolce

Ghino Pieri da San Paulo.

Guido di Borna Frescobaldi. Gherardo Giovanni.

Gherardo Ducci da S. Iacopo oltr' Arno.

Giovanni Guidi .... Giovanni Doffi .

Guido Giovanni da San Niccolò

Giovanni Fede da S. Pier Maggiore.

Guido Col ciorini.

Gherarduccio Landi.

Giovanni Lapi da S. Lorenzo.

Giovanni Filippi.

Gratino Ducci.

Giovanni Ricciardi. Gonzio Davanzati.

Giovanni Mazzuoli.

Giovanni Grande .

Giovanni Tondi.

Guiduccio Soldi.

Giovanni Pagni .

Giovanni di Teglia de' Manieri . †

Giunto Bonaguida.

Guglatta de Bardi.

Guarduccio Guidi da San Felice in Piazza. Giovanni Ricchi da Santa Maria Nepote

Cofa. Giovanni degli Strozzi. †

Gherardo Arrighi.

Gio.

Giovanni di Messer Rosso della Tosa : † Iacopo Mazzinghi.

Lonzo di Aldobrando.

Lapaccio di Messer Gualterotto de' Bardi . † Lapo Delenti Bucelli .

Lippo Pieri da Santa Maria Novella -Lolo Gucci.

Lapo Ciucchi.

Lapo Lorenzi.

Lapo Bartolo Lapo Ricci.

Michele Bracci .

Maffeo Vanni.

Marco Feducci . Michele Simoni:

Morozzo Pucci da S. Friano:

Maffeo Guida da S. Iacopo tra le fosse Manno Candore.

Menico Stoldini .

Mazza Cenni.

Maso Filippi da San Piero Buonconsigli. Miniato Lapi del Popolo di S. Iacopo ...

Neri di Meffer Alamanno degli Adimari.

Neri Ceri .

Nuto Toni da San Piero Maggiore. Neri Tolli Giansigliazzi. †

Neri Cecebi .

Naddo di Cante.

Neri Massini. Nuto Bruno.

Ne-

834 Nepo Fazzi. Niccoloso Guglielmi . Nuto Fazi. Pierotto Iacopi . Piero Forele . Pollo Lapi. Popo Bottini Frescobaldi. † Palla Degli Strozzi. † Piero Bernardi Tornaquinci . † Piero Fante Currado de' Gianfigliazzi . Piero Boldi . Pardo Gafi . Piero del Fede. Piero Dietisalvi. Puccio Datucci da S. Friano. Piero Boncini. Piero Bonelli . Piero Bruni . Piero Lapi Saltarelli. Piero Ghirini da S. Piero Maggiore. Pacino di Messer Guido Peruzzi . † Ruggieri Iacopi Adimari. Rinuccio Riccomanni . Rustico Castiglioni . Riccio Stefani Ronzo Torlini . Ristoro Puccini. Rotino Geri da S. Romolo Riccio Stefani . Sanza delli Strozzi. †

| Stefano Gucei del Foreje.                           |
|-----------------------------------------------------|
| Spinello Cini                                       |
| Simone Nucce. Such Simone Simone Nucces.            |
| Simone Andree . h. 1 1 1 will elise's , 12 155      |
| Spinello di Firenze wang fung ver nim               |
| Simone Monachi.                                     |
| Sandro Guidi                                        |
| Simonino Inviti                                     |
| Stefano Conofci da S. Ambrogia . 5 1                |
| Messer Simone Peruzzi. †                            |
| Thra Donatini                                       |
| Taddeo Donati dell' Antella to                      |
| Tano Pieri                                          |
| Tonte Nucci.                                        |
| Tondi Banchi                                        |
| Vanni Bini, . Simpleso ing                          |
| Vanni Roncomi. \ and in 198 917                     |
| Vanni Bindi da S. Lorenzo.                          |
| Vannino Geppi 5 61 60 on ene ene av                 |
| V guecione del Chiavicelle Tegliamochi.             |
| Venura Tici                                         |
| Vensura Tici 1 30 ven trolled a c. Vanni Martellini |
| Vanni Donati da S. Piero Gattolini.                 |
| Voo Ciandi da San Lorenzo. 13 19 (1)                |
| Meffer Vrlimbava Tedefcast to moin other            |
| Zenobio Gherardini ilogi A . C.                     |
| and the second second                               |

Sino in tutti Con la Croce

Quelli che hanno la Croce nel Libra non sò quello, che s'importi, e per avventura vuol dire, che erano a cavallo, de quali, come dice il Villani, non ve ne rimasero presi gran numero; e gli fa intorno a quaranta. Con due fregi aveva segnato io quei, che mi parevano più nobili, così grandi, come populani; e forse importa altra cosa quella Croce, come se fossero segnati perchè ci si avesse cura a' loro pa. renti; che si stette allora con grandissimo sospetto, ne poteva andare in consiglio, ne poteva intervenire in consulte, o deliberazioni pubbliche, ne affari di guerra, chi aveva prigioni in Lucca; ma la prima è più verisimile.

Segue nel medesimo libro la nota de prigioni del Contado, che per la medesima razione ne vollero aver nota per tener eura dove bisognasse, che non avessero tumulti, o rebellioni per cazione di detti prizioni, che erano molto maltrattati, e molto si raccomandavano, ed avrebbono preso ogni partito per uscire si ma il pigliarne nota non

molto rileva, ma in generale.

21. Da Empoli. 21. Da Pontormo.

8. Da Monte Rappoli . . ?.

15. Da Monte Lupo ... \

3. Da Quarantola.

| 6.  | Da           | Capraia.                                                            | 40                       | 3.   |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 3.  | Da           | S. Montana.                                                         | 11:3                     | - ī  |
| 2.  | $D_{\alpha}$ | Signa . 1 vol Com                                                   | e ( )                    | . T  |
| 18  | Da           | Settimo cma; ;                                                      | 17                       | 2.   |
| I   | Dа           | Settimo.                                                            | 1. (3                    | ٠->  |
| ۲.  | Da           | Legnaia.                                                            | 5.()                     | ·I   |
| 4.  | Da           | Verzaia.                                                            | $L_{i}$                  | ·I   |
| 3.  | Dα           | Greve Star 3                                                        | 4 : /                    | . Ŧ  |
| I.  | Da           | Quirico . O h ware r                                                | 3122                     | .1   |
| I.  | Da           | Monticelli                                                          | 1.01                     | · E  |
| I.  | Da           | Monticelli . San Sepolero . San Sepolero .                          | 1:15                     | . 1. |
| 16. | Da           | Campi.                                                              | 21. 8                    | . 1  |
| 6.  | Da           | S. Maria in Pianeta.                                                | 11.0                     | , Ŧ  |
| 14. | Da           | S. Donnino CHARLETTE AL                                             | 20 F                     | . 3  |
| 4.  | Da           | Quaracchi.                                                          | 207                      | . I  |
| 6.  | Da           | Brotozzi. Peretola.                                                 | Da                       | * X  |
| 6.  | Da           | Peretola out the                                                    | Da                       | , I  |
| 16. | Di           | Mugello woon N while Y                                              | Da                       | . L  |
| 2.  | Da           | Barbischio                                                          | neT                      | 3.   |
| 1.  | Da           | Pulicciano . A 32 Alah .                                            | 217                      | . I. |
| ı.  | Dal          | lla Badia a Luco 3 112 2                                            | Ea                       | Α.   |
| 1.  | Da           | Gregnano o . o . o . o                                              | Da                       | 20.  |
| 2.  | Da           | Lucignano situarei T la O                                           | Da                       | ٩.   |
| 1.  | Da           | Pipignano . Nowall &                                                | Dc                       | . 1  |
| 2.  | Da           | Stignano. chimano.<br>Lugniano. chimani Capriano. chimani Capriano. | 20                       | 15.  |
| Ι.  | Da           | Lugniano.                                                           | F 17                     | -1   |
| I.  | Da           | Capriano . mitting 1 cm                                             | 20                       | . 6  |
| 1.  | Da           | Magliano                                                            | 112 CT                   | OI   |
| 1.  | Da           | Martignano Frank swell                                              | $\nu \widetilde{\sigma}$ | . 1) |
| I.  | Da           | Cepperello                                                          | 31(7)                    | 2.   |
|     | 1 .5         | ,                                                                   | 3. D                     | a    |

| di i     |
|----------|
| 4        |
| .6       |
|          |
| .4.      |
| , Car    |
| , (1<br> |
| (t)      |
| () .     |
| 4        |
|          |
|          |
| . 1      |
|          |
|          |
| di.      |
|          |
| ( ·      |
|          |
| Α.,      |
| C        |
| 1 .      |
| 2.3      |
|          |
| <u> </u> |
| · · ·    |
| 4        |
| 15%      |
| ( )      |
| Di       |
| יע       |
|          |

6. Di Val di Greve .

6. Da Monte Capulese.

2. Da Fregnano.

1. Da Monte Aoliari.

6. Da S. Michele a Caft. Val d' Arno .

3. Da Castel Franco .

6. Da Partignano.

4. Da Petrognano.

1. Da Ciutina Vecchia.

I. Dal Pozzo .

3. Da S. Stefano in Pane.

6. Da Settignano.

6. Dall' Antella . 2. Da Provezzano.

I. Da S. Salvi.

9. Da Quinto.

9. Da Fiogole.

1. Da Cassignano. 3. Da Voloiano, anzi Volognano.

2. Da Pelago.

2. Da Val di Sieve . 2. Da Ferrano.

I. Da Magnale.

I. Da Avente.

I. Da Colognole.

I. Da Quona.

2. Di Val di Marina. 4. Da Centoia .

1. Da Pereta .

Part. III.

Ħ

I. Da

| 828                            |      |
|--------------------------------|------|
| 1. Da S. Felice a Ema.         |      |
| 4. Da Gangalando.              |      |
| 3. Da Chianti.                 |      |
| 1. Da Ostina.                  |      |
| 5. Da Gangbercto.              |      |
| 5. Da Lovio.                   |      |
| 1. Da Castellina di Val d'Arno |      |
| 1. Da Figline .                |      |
| 2. D' Appiano.                 |      |
| 4. Dalle Rose.                 |      |
| 1. Da S. Gersole.              |      |
| 1. Da Pozzolatico.             |      |
| 3. Da Cambascie.               |      |
| 5. Di Val di Pesa.             |      |
| 1. Dalla Castellina .          |      |
| 1. Da Staggia.                 |      |
| 2. Da S. Giusto alle Monache.  |      |
| 4. Da S. Donato in Posci.      |      |
| 1. Da Monte Rinaldi.           |      |
| I. Da Sambuco:                 |      |
| 1. Da Huignano.                |      |
| 3. Da S. Giovanni in Soana.    |      |
| 3. Da San Piero in Mercato.    | 484. |
| 3. Da Poppiano.                |      |
| Di sopra -                     | 100. |
|                                | 664. |
| A Cavallo -                    | 37.  |
| 21 Cabano                      | 37.  |
|                                | 701. |
| 9.9                            | Tan- |
|                                | -    |

Tanto più volentieri si sono riportate qui queste liste, quanto si è veduto che da esse oltre la Storia generale, viene illustrata la Storia genealogica, Fiorentina, e la Topografia della Tofeana.

#### MCCCXXVI.

Ghisa vedova di Copuccio di Gherardo da Santacroce fa testamento, e fà, tragli altri, un lascito a Prete Niccolo Rettore della Chiefa de' Santi Stefano e Lucia, de Popio & Comana Plebatus de Cappiano. Popio credo che sia detto da Popolo, Poplo, Popio; siccome da Populo albero, si è fatto Pioppo. Il nome di Poppi ancora, Terra principale del Cafentino, viene da Populus, e Poplus, siccome si ricava da antichi Strumenti. Comana poi è una adiacenza della Guisciana alla finistra, tra il Ponte di Santacroce, e quello di Castelfranco, siccome si disse sopra a pagina 784. De' beni di questa Chiesa di Santa Lucia di Comana, potrebbero effere un residuo quelle terre, che vi possiede in oggi il Capitolo di Santacroce, fe non erro, ritenendo ancora in oggi il nome di attenenze, o Cappella di Santa Lucia.

H 2

## MCCCXXXIII.

Giovanni Re di Boemia concede a' Guarzoni di Pescia in seudo la Cerbaia, e il luogo che si chiama Cerbaia, e le terre, possessioni, e acque, che sono dalla strada che va all' Altopascio verso la Valdinievole, e Montecarlo, così indicando i confini assegnati; onde non vi rimane inclusa l'altra gran parte della Cerbaia, che è dalla strada medesima verso il Padule di Sesto, o Bientina, e verso Santa Maria a Monte; e nella quale si comprendono Staffoli, Orentano, le Pianora, e buona parte de' territori di Santacroce, Castelfranco, Santa Maria a Monte, Montefalcone, Pozzo, e simili . Benchè il nome di Cerbaia lo trovi dato in. Toscana a qualchè altro luogo, pure quando si nomina assolutamente la Cerbaia, s' intende sempre questo amplo Pacie, interiacente tra il lago di Bientina, e quel di Fucecchio; confinato a mezzogiorno dalla Guisciana, e a Settentrione dal piano di Lucca, come in parte fu detto sopra a pag. 459. Noi abbiamo spesso fatto menzione della Cerbaia fopra a pag. 392. 398. 459. 468. 476. 503. 521. 718. 730. 753. 761. 797. e giacchè quì ci si porge occasione, ne diremmo qual-

qualcosa più di proposito, se noi non attendessimo un luogo più opportuno, ove trattarne.

#### MCCCXXXIX.

Vedi fopra a pag. 745.

Vedi fopra a pag. 745.

## MCCCLXI.

Sopra a pag. 753. si vede nomina-to il Rio di Cappiano, siccome ancora a pag. 768. nell' anno MCCCCXXVII. Se è lecito dire il suo parere io credo che da questo Rio di Cappiano, abbia preso il nome il Castello di Cappiano; poichè i rii, e i fiumi che fono fat-ti dalla natura, fono sempre più antichi delle fabbriche degli uomini . Così l' Era ha dato il nome alla Terra del Pontedera; l' Orme a quella di Pontormo; la Sieve al Ponte à Sieve. Anzi ho offervato, che parecchi Villaggi, che s' incontrano per andare da Firenze al Ponte a Sieve, prendono i nomi da? rivi , o torrenti, che vi passano , e come gli abitatori gli appellano, da' Fossati; voce usata ancora dal Petrarca nello stesso senso, poiche di ver-H 3

se quelle parti ei discendeva. Così l' Anchetta', le Falle, le Sieci, sono nomi di Rivi, e di Villaggi adiacenti. Metteva nel rio di Cappiano il rio dello Spedaletto, come si vede alla citata pag. 768., il quale bisogna che sia rio diverso da quello dello Spedaletto, che paffa in oggi per una valle dello ffeffo nome nella Cerbaia, e va a fcaricarfi in un ramo del Padule di Bientina, chiamato volgarmente la Paduletra , nel paele ; che Staffoli fi addomanda. Ma forse quel rio dello Spedaletto nasceva nella stessa valle, e però così chiamavasi, e in vece di avere il corso tivolto all' Occidente , come quello , lo poten bene avere a Levante.

#### MCCCLXVIII.

Essendo controversia tra il Comune di Fuccechio, e quel di Santacrott, e di Castelfranco, per cagione delle pasture e usufurtuto del Galleno, Orentano, e Staffoli, e della Cerbaia, e satto compromesso in Guido del Dottor Franceso Adimari, e in Leonardo di Giovanni de Raffacani, amendue di Firenze, i quali lodano come è riserito in compendio sopra a pas. 471. Ma contenendo questo Lodo molte delle noticie, riguardanti confi-

confini, ed i luoghi della Cerbaia, e il fiume Guisciana, e il padule di Fucetchio, se ne produrranno qui almeno gli excerpti, per non produrlo intero, esfendo lunghissimo . Dice dunque, Arbitramur usum & usumfructum , redditum , & proventum omnium & singularum pastura-rum & pascuorum positorum seu consistentium in tota illa parte Cerbarie, que est à strata publica, quae strata incipit a capite pontis dicti Comunis Sancte Crucis positi supra flumen Guisciane, per quam stra-tam recto tramite itur a dicto ponte usque terram Piscie, seu quantum protenditur dicta strata per totam longitudinem ipsius frate per totam Cerbariam , & que pars diete Cerbarie eundo per dictam stratam a dicto ponte versus dictam terram Piscie fita eft ex latere dextro ipfins ftrate, & que pars diete Cerbarie fita eft versus partes orientis per totam longitudinem ipfins Cerbarie a dicta strata per totam suam longitudinem usque ad flumen Guisciane, appartenere al Comune di Fucecchio; ficcome arbitramur pro bono pacis & concordie partium predictarum totam illam partem fluminis Guisciane positam & exsistentem in-tra pontem disti Comunis Ficecchii, qui apvellatur Ponte a Cappiano, & confinia dividentia territorium dieti Comunis Ficeccbii H 4 d ter-

& territorium dicti Comunis Sancte Crucis, cui toti parti dicti fluminis ab alio latere predicta pars dicte Cerbarie ; & etiam totam dictam partem dicti fluminis Guisciane, que sita est a dicto ponte de Cappiano supra versus partes Vallis Nebule, & iuxta predictam partem dicte Cerbarie per totam longitudinem ipsius fluminis, & per totans latitudinem predictarum partium di-Eti fluminis, & quaslibet carum, & omnes. 6 singulas paludes exfistentes penes dictas partes dicti fluminis, & quamlibet earum, & alveum seu alveos dictarum partium di-Eti fluminis Guisciane & dictarum paludum, & quidquid inter predictos continetur confines, fuisse & effe dicti Comunis Ficecchii. E di poi. Item arbitramur ulum, & usumfructum , redditum , & proventum. omnium & fingularum pasturarum & pastuum positorum seu consistentium in tota illa parte Cerbarie, que est a dista strata publi-ca, que strata incipit a capite pontis disti Comunis Sancte Crucis politi Supra flumen Guisciane, per quam stratam recto tramite itur a dicto ponte versus terram Piscie, quantum protenditur dicta strata per totam longitudinem ipsius strate per totam Cerbariam, & que pars dicte Cerbarie cundo per dictam stratam versus dictam terram Pi-Scie sita est ex latere sinistro dicte strate, &

que pars diete Cerbarie sita est versus partes occidentis, & per totam latitudirem ipsius Cerbarie, a dicta strata per totam fuam longitudinem ufque ad flumen, fen lacus Sexti, exceptis tamen Comunibus Galleni , Orentani , & Staffoli , & corum locis , pasturis Gc. Spettare per l'avvenire pleno iure a i Comuni di Santacroce e di Castelfranco. Item arbitramur totam illam partem dicti fluminis Guisciane positi & exfiftentis iuxta territorium Comunis San-Ete Crucis, & territorium Comunis Castri Franchi, videlicet quantum dictum flumen Guisciane ab ea parte dicti fluminis, que posita est iuxta & penes dicta confinia quibus dividitur territorium dicti Comunis Sanote Crucis , & territorium dicti Comunis Ficecchii, usque ad per totum territorium Comunis Sanste Crucis, & territorium Co. munis Castri Franchi per totam longitudinem & latitudinem dicte partis diffi fluminis versus terram Sancte Marie ad Montem, & omnes & singules paludes exsistentes iuxta dictam partem dicti fluminis , & alveum seu alveos diete partis dieti fluminis Guisciane, & dictarum paludum, & quidquid intra predictos continetur confines, fuiffe & effe dictorum Comunium Sanete Crucis, & Castri Franchi &c. Si dichiara di più in detto Lodo che i Comuni

muni del Galleno, di Orentano, e di Staffoli, fiano del Comune di Fucecchio, e della sua Iurisdizione, come più amplamente nella Cartapecora efistente nell' Archivio di Fucecchio segnata 8. Dalle parole del Lodo qui fopra ripottate si conosce, che nel secolo XIV. si chiamava Guisciana ancora tutto il tratto dell' acqua chiara e corrente sopra a Cappiano fino alla Valdinievole; che le paludi, è marassi, che formano in oggiil Lago di Fucecchio, erano come adiacenze della Gnisciana, che avea queste paludi adiacenti ancora fotto il ponte a Cappiano fino a Santa Marin a Monte; e ad Arno nella maniera che si giudico sopra a pag. 676. 788. quando fi tratto de' patitani della Guifciana, i quali sono commemorati dal Villani ; e tanto possono effere quei di fopra a Cappiano, che quel di fotto. Di qui si può intendere perchè nel corfo del Secolo XV. il Lago di Fuceschio fi chiamaste Lago nuovo : ciò forse esfendo feguito per confiderarfi in que' tempi un Lago da per se, quello che prima era riputato adiacenza del finme Guisciana : benchè in tempo più antico ancora, come si vide sopra a pag. 460. veniva sotto nome di Palude, il che non ripugna. Che si dicesse Lago nuovo s' intende da Fran-

Francesco Berlingeri Fiorentino nella sua Geografia, dove nella Carta dell' Italia lo segna con questro nome; e al Capitolo X. dell' Italia dice:

Bientina Lago, è quell' altro è nomato Lago nuovo, e Pissoria si mira

Dove fu Catilina superato.

Ma che nel Scolo XV., il Lago di Fuccebio si appellasse cesì, risulta ancora da una Cartapecora dell'anno Mccccli. essistente nell'Archivio di Fuccebio, il di cui sunto si può vedere più sotto al detto anno. Da tutto questo agevolmente s'intende perche Fazio degli Vberti nel suo Distamondo unisca la Nievole; e la Pescia con la Gussiana, e le situi per andare a Pissoia; vale a dire tioè che in que tempi non si considerava la Guisciana solamente da Cappiano sino ad Arno; ma da Cappiano, ancora sino alla Valdinievole. Ecco i versi di Fazio al Cap. LXVI.

Sesto, e Morago, e Garfagniana,
La Lima vidi, e andando a Pissoa
La Nievole, la Pessia, e la Guistiana.
Si è stimato opportuno il riferire qui
tutte queste cose, benchè pertinenti
piutrosto a Futecchio, perchè di Cappiamo ancora, e della Guistiana, e del Padule, in quel Lodo si favella.

#### MCCCLXX.

# Vedi sopra a pag. 746.

#### MCCCLXXXV.

La Signoria di Firenze providdero e deliberarono, che il Comune, e uomini di Santacroce del Valdarno di fotto possano liberamente fare, e edificate per modo di Fortezza, e ridurre a Fortezza un mulino, e siepe steccata, o pescaia in Guisciana, nel luogo in cui altre volte fu il mulino presso al ponte posto in detta Guisciana, cedendo ciò in comodo, e utilità della Repubblica Fiorentina, e in sicurezza totius patrie San-Ete Crucis, e del Valdarno di fotto; ficcome intesero dal Vicario di San Miniato, e da molte gente, e spezialmente da Michele di Jacopo, e da Matteo di Bonico Ambasciatori del Comune di Santacroce; con questo però che non possano alzare la siepe seccata più di quello che fosse al presente. Cartapecora dell' Archivio di Fucecchio segnata 5.

### MCCCXC.

Intorno a questo tempo è mossa lite dal Comune di Fivenze a i Comuni di Fuccccbio, Santacroce, e Castelfranco, per

per tenere ed occupare i Castelli, o Ville, e territori di Massa, d'Oltrario, di Cappiano, di Montefalcone, del Galleno, d'Orentano, e di Staffoli; e i detti Comuni provano il giusto possessio. Vedi sopra a pag. 392.

MCCCXCIV.

Vedi sopra a pag. 746.

MCCCCI.

Io non istimo inopportuno il produrre qui un Diploma dell' Imperadore Roberto, con cui conferma alla Repubblica Fiorentina tutte le Provincie, e possessioni, e tra queste nominatamente il Valdarno di fotto, in cui pure è Cappiano. Niuno però si creda, che i Fiorentini ricercassero simili Diplomi, e Privilegi , perchè credessero d'essere dipendenti dall' Imperio, e di aver bisogno di timil forta di concessioni, per esser legittimi pessessori de' loro dominii; ma solamente gli domandavano per prevalersene contro le pretensioni degli Im-peradori medesimi in caso, che con la loro prepotenza pretendessero di riconofcere con che diritto eglino tenevano questo, o quel luogo; e così giustificarsi a un tribunale spesso in quei tempi

tempi di forza, e di violenta necessità. Questo stesso sinne sece loro ricercare altri simili Diplomi da altri Imperadori; poichè, benchè questi da qualche anno in qua si credano oramai sperduti, pure veramente una volta esistevano; e nell' Inventario delle cose ritrovate nel Palazzo della Signoria di Firenze l'anno MDXXXII', esistente nella Libreria de Signori Marchesi Riccardi, è tralle altre il seguente Articolo:

Nell' Armadio del Desco dell' Audienza del Gonfaloniere.

Vn Dante in carta buona con coperta di velluto bianco, e rosso, con le sprangbe in un canto, ed in mezzo d'argento.

Vn libro d'un Frate con coperta di raso bianco, e rosse.

Leonardo Aretino in Cartapecora.

Commedia di Dante in Carta bambagina. Vn libro delle Storie Fiorentine coperto di raso. Vn libro simile coperto di velluto verde con serrami da capo.

Vn libro simile ceperto di quoio.

Vn libretto coperto di raso verde.

Vn libretto di ..... Ruyna coperto di quoio rosso.

Vn libretto di Iacopo Niccolini intitolato il Gesù.

Brevi dell' Vniversità dell' Archivio delli Vsiziali di Pisa.

Vn libretto di laude della Città con un serrame d'argento.

Vn libretto di Mario Albertino coperto di raso in carta buona.

Vn libro in affe in carta buona di più legge. Vn libro fimile di legge in carta buona. Quattro libri alla mercantile de' Privilegi,

ed altro. Vn sacchetto di chiave grosse, che non si adoperano.

Vna cassetta di ottoni con Armi del Comune in testa, dentrovi un Privilegio di Carlo quarto Imperadore in carta buona con sigillo d'oro 1369. segnato I.

Vna concessione fatta per Lodovico Imperatore a Pisani di Mutrone, e Viareggio con il sigillo d'oro, segnato 66.

Confermazione de Privileji del presente Imperatore in cartapecora con segno d'oro in siagno, e con cordoni di seta vosta, e d'oro.

Il Privilegio di Federigo Imperadore in carta buona con figillo d'oro per conto di Sardigna, segnato f f.

Vn Privilegio di Federigo II. in carta buona con segno d'oro segnato E. E.

v n

Vn Privilegio, che tratta delle cose di Lucca, e Firenze di Federigo Imperadore 1369, segnato H. suggellato d'oro.

Vn altro Privilegio simile del medesimo Imperadore con segno d'oro segnato K.

Vn Privilegio di Carlo IV. Sopra le cose di Siena segnato B. con sigillo d'oro 1355. Vn altro Privilegio di Carlo IV. delle cose

di Lucca, segnato L. 1269.

Vn altro Privilegio di Carlo IV. con figillo fopra le cofe di Palermo fegnato HH. Vn Privilegio di Carlo IV. fegnato A. di figillo d'oro 1355.

Vn altro Privilegio di Carlo IV. segnato

I. I. con figillo d'oro.

Vn altro del medesimo segnato H. sopra le cose di Volterra, e Lucca, con sigillo d'oro. Vn Privilegio segnato P. P. con sigillo d'oro. Vn Privilegio dell'Imperadore Arrigo segnato s. con sigillo d'oro.

Vn Decreto, e deliberazioni de ... Greci, e Romani ... Segnato d'oro 1439.

Vn Privilegio in Greco de' Consoli del Mare con figillo d' oro segnato K.

Vna Traslazione. S. per con bollo di cera. Vn Privilegio di Carlo IV. circa le cofe di Pietra Santa, segnato P. con bollo di cera bianca, e rossa.

Vn Privilegio concesso da Roberto Imperadore 1481. con bollo di cera. Vn Privilegio piccolo, segnato T. de' Frati Conventuali, con bollo di cera rossa. Vn altro Privilegio sopra le cose di Pisa, segnato S. con bollo di cera. Vn Privilegio piccolo di Carlo IV. Segnato C. sopra le cose di Siena, in cera. Vn Privilegio piccolo di Carlo IV. Segnato M. con bollo di cera. Vn Privilegio del Re Fernando 1486. con bollo di cera rossa, segnato V. Vn Privilegio de' Groffi , e con figillo d' oro , segnato f. f. Vn Privilegio di Federigo Imperadore, segnato S. A. A. Vn Privilegio di PP. Clemente IV. segnato di Piombo. S. R. Lettere dispensatorie S. O. segnato di Vn Privilegio delle cose di Pisa segnato di cera. Vn Privilegio piccolo d'un Cardinale, segnato 9. con bollo di cera. Vn Privilegio sopra il Priorato, segnato f. con figillo di cera. Vna Lettera di fede di pagamento del Duca di Calauria, segnata B. con sigillo. Vn Privilegio Greco, senza sigillo, o altro. Vna Bolla di Papa Eugenio, segnata P. suggellata di Piombo. Vna Confessione de' Greci sopra il Santissi. mo Sacramento.

Part. III.

854 Vn Privilegio di Civilità de Savonesi, e Cittadini Fiorentini

Vn Privilegio con titolo del Sindacato de'

Pisani senza figillo.

Vna Fede fatta dal Decio nel 1512. del suo pagamento.

Vna Fede di . . . ton figillo di cera di Fiorini 2000.

Vn Lodo dato fra' Signori dell' Abazzia Tedaldi

Vn Inventario di . . . Boccacci quando Piero Soderini fu rimesso.

Due Revocazioni di rappresaglie in carta bambagina.

Tre . . . in carta buona .

Vn Libro piccino in carta buona intitolato Tucurio di Privilegi.

Vn Sigillo grande d'argento, fu del Signor Bartolommeo d'Alviano.

Due Corninole legate in oro, e una catenuzza d'argento.

Ma venghiamo al Diploma di Roberto che è il seguente:

Rupertus Dei gratia Romanoyum Rex femper Augustus ad perpetuam rei memoriam. Decet Regiam Maiestatem qualitatem respicere subditorum, & illos propensioris gratiae munere prosequi, quos devotionis,

& fidei constantia, & toleratione laborum viderit plus mereri. Confiderantes igitur dilectos filios , Populum , & Commune Florentiae super onines Italiae populos erga Saine special mens tratae populos eras sa-res apicem, Deo dante, ficut ordinati su-mus, sic intendimus porvenire, semper se sideliter batmisse, Regibusque Romanis, & Imperatoribus logitime conflitutis, infleque profequentibus caepta fun, devotionis affectuni, & obedientiat debitum praestitisse, nes non & Imperii inra fingulariter confervando suac libertais the aurum inextimabilem non animi magnitudine folum , fed multo eum ex-pensarum onere, prosissioneique sanguinis defendiffe; non videmus uni inflins omnis favor, vilique convenientius omnis gratia debeatur . Quamobrem attendentes omnes ils perii, & fortindinem noltram este service perii, & fortindinem nostram este, terras omnes, aique civitates, propugnacula, vil-las, provincias, & calira, quae por di-Elum Populum , & Commune tenentur , reguntur, & gubernantur, quaeve poffidentur, aut cum cis aliquo subicchiomis foedere îunela funt , aut quae ex contractu , vel quasi contractu quopiam testamento, codicillis, donatione causa mortis, vel inter vivos, aut aliqua alia ultima voltintate, vel quovis titulo, quae omnia tenore praesentium I 2 ex cer-

ex certa scientia confirmamus, & adprobamus ad dictum Populum, & Commune quomodolibet pertinerent, aut pertinuissent, sive in quibus Populus, & Commune praefatum ius, custodiam, vel iurisdictionem, aut praceminentiam habet, & ad pracfens dionoscitur obtinere, maximeque civitates, provincias, castra, terras, & loca, quae nominatim inferius describentur, eidem Populo, Comunique Florentiac Regiae Maiestatis auctoritate, animo deliberato, & Sano Principum, Procerum, Baronum nostrorum accedente consilio, & adsensu, & ex certa sententia libere donamus, concedimus, & largimur cum omnibus corum iuribus, & pertinentiis, curiis, territoriis, comitatibus, aique districtibus bac edictali nostrae benignitatis epistola, perpetuoque rescripto iubentes, declarantes, & decernentes tam on n'a ad eumdem Populum, & Commune iure plenissimo pertinere, etiamsi feudalia forent, vel aliquo tempore fuisse feudalia dicerentur, aut dici possent, non obstante quod ad nos, vel Praedecessores nostros, vel ad divos Augustales, vel in siscum, aut imperialem, vel augustalem mensam, vel cambram essent, vel dici possent quomodolibet devoluta, vel etiam specialiter assignata. Ea omnia de plenitudine potestatis, & omni via, ratione, vel iure, que melius, & validius poffu-

possumus praelibatis Populo, & Communi iure plenissimo concedentes, volumusque cuncta regalia tributa, pedagia, gabellas, obventiones , & redditus , flumina , silvas , & nemora, piscationes, pascua, & aucupia, quae de iure solent ad fiscum, mensam, vel cambram Regiam Imperialem, vel Augustalem, quomodolibet pertinere, nec non omnes condemnationes factas, aut faciendas, & quaecumque devoluta forent ad regiam, augustalem, vel imperialem, & imperatoriam Maiestatem, etiamsi dicerentur, vel effent alicui, vel aliquibus, vel divis etiam Augustalibus specialiter assignata, nec non auri fodinas, cuiuscumque metalli minieras, & thesauros omnes, & universaliter omnia iura fiscalia, sive regalia in dicia civitate, & terris supra concessis, vel barum serie nominandis; effe pleno iure Populi, Communisque praedisti, & ad ipsum pleno iure legitime pertinere cum omni censu, praestatione, vel responsione, quae per dictam Civitatem, & Populum, atque terras supra. concessas, & inferius nominandas, Sacro Romanorum Imperio deberentur , & cum omnibus angariis, & parangariis, quae dicto Populo, vel Comuni quocumque iure possent induci, vel futuris temporibus inducerentur ; quae omnia sicut dictum est , ad Populum , & Commune dictae Civitatis no-I 3 Strace

firac Florentiae pleniffime portinere volumus, G inbonius in subsidium expersorum, quas pro defensione suae libertatis, & status quotidie facere cogitur, & Subire. Confirmamus etiam omnia foedera Submissionis, deditiones, & palla, quae dictae terrae feciffent eidem, vel cum eodem Popula, & Communi, quorum tenores bic volumus pro nominatim , & Sufficienter expressis. Itaque in Populi Florentini favorem perpetuo valeant , & plenam obtineant roboris firmitatem . Et quoniam , ut Vulpianus scripsit , Magnificavit Provinciales suas sibi consuesudines, observari praesentium auctoritate decernimus, & iubemus, dictant Civitatem Florentiae, Suumque comitatum, territonium, & deftrictum, & dictas Suprascriptas , & infrascriptas civitates , & ter-, ras , & loca per Officiales , & Rectores tam cives, quam forenses, per eumdem Populum, & Commune, & non per alios, quacumque fungerentur auctoritate, deputatos, & dictos; wel quomodolibet deputan-dos regi, & gubernari debere fecundum formam Statutorum & ordinamentorum dicti Populi, & Communis nunc vigentium, vel quae in posterum ederentur ; quae statuta , & ordinamenta, & omnes alias quascumque leges municipales dicti Populi, & Communis Florentiae tam editas, quam edendas

das cum mutationibus, & correctionibus, quas faceret , vel fecifet dittus Populus , & Commune confirmamus, & adprobamus, iubentes cas babere plenissimam roboris firmitatem, certe quia rerum experientia docet, Populum , & Commune praefatum se landabiliser gubernare; Nobiles Viros, Priores Antium; & Vexilliferum Iustiiae Populi, & Communis Florentiae, qui nune sunt, vel in posterum in officio possidebunt toto tempore, que talis corum duraverit Magistratus, tam in Civitate Florentiae, quam in civitati-bus, provinciis, & locis supra concessis, ac etiam proxime nominandis, Regies, & Imperiales Vicarios nostros , & Imperii Sacri , imergeales, & generales constituimus, facimus , & ordinanius , cum administratione plenissima, committentes eifdem plenissime vires nastras toto tempore vitae nostrae, nec non & in perpetuum donce foret expresse per succeffores noltros , legitime tamen instantes , nominatim , & Specialiter revocati; flatuentes , & ordinanies , quod dieli Priores , & Vexillifer Vicarii nostri vel aliqui alii Retto-res, & Officiales ad regimen dictae Civitatis & locarum eiusdem tenare praesentium consessorum, cogi non possint, aut debeaut ali-bi reddere de suae administrationis officio rationem, quam in Civitate Florentiae, & ceram Indicibus, Magistraju, vel Syndicis per

per eumdem Populum , & Commune deputatis ad boc, vel in posterum deputandis, & non alibi, vel per alios quoquo modo; in quorum omnium signum, firmitatem, & robur Nobilem Virum Bonaccorsium quondam Nerii de P.Elis Syndicum dicti Populi & Communis, ut constat manu Peri Ser Peri de Sancto Miniate Florentino, Notarii Publici pro ipso Communi Florentiae recipientem, & ipsum Populum , & Commune in personam dicti Bonaccursii per annuli traditionem de praedictis omnibus investimus auctoritate regia supradicta, & de plenitudine potestatis ex certa scientia, & proprio nostro motu, & omni via, iure, forma, & mo-do, quibus magis, & melius possumus, & valemus .

Nomina vero distarum Civitatum, terrarum, & provinciarum, & ipfarum defignationes sunt haec: Civitas Arretii cummomni suo solito, & antiquo comitatu & districtu. Civitas Pissorii, Civitas Vulterrarum, cum omnibus corum solitis, & antiquo comitatibus, atque districtibus; Provincia Vallis Nebulae; Provincia Vallis Arrianae; Provincia Vallis Formae Coloniae cum pertinentiis ipsarum; Terra S. Miniatis Florentini cum omni antiquo suo comitatu, atque districtu, & specialiter cum Communi, & Ca-

& Castro Collis Longi; Terrae provinciae Florentinae in partibus Romandiolae , & omnia, quae in dicta Provincia Romandiolae, vel Massae Trabariae suissent diete Communi Florentiae relista, vet concessa, fen in quibus effet ius aliquod constitutum; aut quomodolibet pertineret ; Omnes Terrae , quae tenebantur, vel essent alicuius, vel ali-quorum de Vbaldinis, Vbertinis, Pactiis, vel Tarlatis, aut aliquo, vel aliquibus de progenie, quae dicitur Petramala, quae terrae forent in Alpibus, montibus; aut vallibus, five planis Provinciae Tusciae, quarum omnium nomina babentur pro expressis; & declaratis ; Terra quoque Vallis dictae Sancti Geminiani, Martiani, planitiei Ar-retii, Coretii, Castilionis Florentini, Montis Politiani , Valliani , Sillani , Toppolis , Montanini , Anglaris , Foiani , Lucignani , quod dicitur Lucignano d' Arezzo, & omnes terrae, & loca, quae fuissent dicto Populo, vel Communi relietae, submissae, vel aliquo modo concessae, vel alteri pro ipso Populo, vel Communi recipienti, & seu dicto Populo, & Communi tani in partibus Cafentini, quam in Provincia Romandiolac, Massaeque Trabariae, vel alibi in partibus circumstantibus, vel quae ad ipfum Populum, & Commune forent iure quopiam devolutae, generaliter omnia alia, & fingula, днас

quae per dictum Populum, & fou Commune sonentur , seu postidentur , reguntur , & gubernantur, & in quibus babent ius aliquod, sustodiam , iurisdictionem , vol pertinentiam , quoquo modo mandantes, atque inbentes eis, & cuilibat ipsorum , & ipsarum , & bominibus, personis, & incolis corundem, & ipfarum , quatenus diffis noftris Vicariis , Populoque, & Communi Florentiae tamquam nobis in omnibus pareant, & intendant, sub poenis, & conditionibus ordinandis per ipsum Populum, & Commune Florentiae. Nulli ergo bominum liceat bane nostrae donationis, concessionis , largitionis , ordinationis , & gratiae paginam infringere, aut ei quovis aufu temerario contraire fub poena indignationis nostrae gravissimae, quam qui fecus attentare praesumpserit se cognoscat illica incurfurum, & sub poena mille marcarum auri purissimi, in quas illos, qui quavis temeritate contrafecerint, five venerint, inremissibiliter incurrore decernimus, & inbemus, & tandem ab eis toties, & quoties contrafadum, vol contraventum extiterit, exigi volumus & committi, & medietatem diffarum marcarum nostri Regalis, seu Imperialis aerarii, fice fisci, & parten residuam iniuriam passorum applicari. Decernentes ex nunc de plenitudine Regiae, atque Caesarcae potesta. tis irritum, & inane quicquid in contrariu a

e quoquam funcia attentatum. Praescantes quoque litoras nostras, sive praescas privilegium durane voluvius toto tempore visae uostras, of ad beneplacitum Imperio, et donece per successores voltros legitime intrantes expresse, et specialiter fueria nevocatum.

Decernimus etiam, committimus, et mandamus, quod, mox ut fuorimus Imperiales infulas adsensi, Imperiales bae sien debeant confirmatoriae praedictorum, et ex nunc intelligantur sattae, asque concessa forma praedicta, vel in minimo non mutatae, etiam absque alia requisitione, vel conscientia Nabis, vel nostro Cancellario facienda.

Testes buius rei sunt Vonarabilis Federicus Archiepiscopus Coloniensis, Sacri Imperii per Italiami Archiepiancellarius; Illustrissimus Ludovicus Comes Palatiaus, & Bavariae Dux; Carolus Dux Lorringiae; Nobiles Philippus de Nassau, & Saraponta, & Emiclo de Limingen regalis vostrae Curiae Magister, Gerardus de Lirberg, Fridericus de Morse; lossivious de Liningen; Comites Spectabiles, Engorardus de Vinsperg, Gherardus Pincerna de Espach Enior; Barones bonorabiles, Conradus de Hirsebon Sancti Stephani Maguntiniensis, Vildaus Beatorum Apostolorum Coloniensis Ecclesiae Praepositus, Magister Nicolaus Prevoin Sacrae paginae prosessor; Stremu

Vipertus de Hdnistat Senior, Ioannes de Hirserbon, Ioannes Camerarius de Talburg, Schilling de Filig, Enricus de Dadenberg, Sifridus de lapide milites; nec non quamplures alii nostri, & Imperii Sacri nobiles, & sideles, barum sub nostrae Regiae Maiestatis Sigilli appensione testes literarum.

Datum Maguntiae, die quarta mensis Iunii millesimo quadringentesimo primo, Re-

oni vero nostri anno primo.

Ego Rabanus Épiscopus Spiren. Regalis Aulae Cancellarius, Vicarius Revercudissimi in Christo Patris Domini Ioannis Archiepiscopi Maguntiae per Germaniam Archicancellarii recognovi.

MCCCCXI.

Vedi sopra a pag. 746.

MCCCCXII.

Vedi sopra a pag. 746.

MCCCCXXVIII.

Vedi sopra a pag. 746.

### MCCCCXXX.

Neri di Gino Capponi, Commissario Generale della Repubblica Fiorentina, comanda e ordina al Comune di Fucccobio di chiudere il Fiume Iusciana, e il pasfo so del ponte a Cappiano, ed alzare il ponte, e la pescaia e seccaia fino al segno della Croce di serro posto nella torre; e perchè la torre minaccia rovina, sare presso a detto ponte un palazzotto o torre in forma di fortezza in tal maniera, che si possa discondere da'nemici; e tutto ciò per sicurezza e fortificazione della Valdinievole e del Valdarno, e per precludere il passo a'nemici. Carta segnata 2 dell' Arbivio di Fueccchio.

MCCCCXXXV.

Vedi sopra a pag. 747.

MCCCCXLVII.

Vedi sopra a pag. 748.

MCCCCLI.

La Comunità di Fucecchio cossituisce suo Sindico e Procuratore Ser Filippo d'Antonio da Fucecchio, a trattare spezialmente cum Offitialibus carnium & piscium, sive Magistris lacus novi Civitatis Florentiae, & aliis quibuscumque &c. ad comparendum coram distis officialibus carnium seu Magistris lacus novi Civitatis Florentiae &c. ad recuperandum & petendum callas, sive piscationes callarum molendini de Cappiano Communis Ficecchi, iam occupatas

paras per dictos Officiales, five per Gberardam Iobannis de Davizzis &c. & ad conveniendum & transigendum &c. de dicta plicatione callarum dicti motendini, & pificationibus lacus novi predicti &c. come si ha dalla carta di procura esistente nelsl'Archivio di Fucecchio segnata 9. E dalla medessma 3' intende che in Firenze vi era un Magistrato apposta presidente al Lugo navvo, ed alta sua pesca; e vi si commemora in spezie la presa delle Anguille.

### MCCCGLXXI.

Vedi sopra a pag. 748.

MDXV.

Vedi sopra a pag. 748.

## MDXLIX.

Essendo passar la privata possessione del lago di Facecchio nel Granduca Cosimo I. in questo anno, come si vede sopra a pag. 750. questi lo restauro, e muni, è vi sece mettere le seguenti due Inserizioni nell'edisizio sopra il ponte:

Cosmus Medices Florentiae Dux II. us Photensis lacus accolas optimae piscationis & exoptatae salubritatis bebenefició sublevaret
bac mols substructa
paludem ne essurer tecronit
edicto vetans usquam siccari lacus margines
in spem importunae servilitatis
Oni contrasali
exilio & fortunis multatus esso.

Cosimo Medici Duca di Fiorenza ba rifatto questo laco da fondamenti per benesizio pubblico et non sia chi lo disfaccia più con isperanza d'acquistar commodo al paese sappiendo ogni volta ehe si disfatto esteria di sotto l'uso della terra et di sopra della pescazione senza acquisto ulcuno:

Quindi è che il Sanleolini nelle sue Azioni Cosmiane, così parla del Lago di Facecchio:

In lacum Phocensem, vulgo Focecchii, a Magno Cosmo restitatum.

Elide Phocaeis iam descendentibus ora Delius has sorteis dixis Apollo ratas: Solvite iam sunem; Zephyro date vela vocunti: Nes patria extorres regna misera manent. EgresEgressos pelago, Rhodani Massilia dives Excipiet, terris & dominata mari. Altera pars olim claros venietis Etruscos,

Altera pars olim claros venietis Etruscos, Pisanumque inter, Fesuleumque solum. Illic Graiagenum surget virtute propago;

Es nova ab antiqua Phocide Phocis erit .
Illic res lactae semper, claraeque sequentur;
Praecipue vel quum Cosmus Etrus caregeus
Sceptra, lacum ingentem fraenatis amnibus;
altis

Obicibus, turri, ponteque munierit.

MDL.

Vedi sopra a pag. 750.

### MDCXXXVII.

Si edifica una ampia fabbrica in... Cappiano dal Principe Lorenzo de' Medici, come s'intende dalla seguente Inscrizione, che è in essa: Princeps Laurentius Serenssimi Ferdinandi I. Magni Ducis Etruriae silius MDCXXXVII.

#### MDCCXL.

E' adunque in oggi Cappiano una Villa del Serenissimo Granduca, con alcune altre case di pochi abitatori. Vi è parimente un mulino, e qui si fa la pesca delle Anguille, che nelle piene escono del padule di Fucccobio, prendendo il

cammino insieme con la corrente verso la Guisciana. Ora ad una calla del ponte essendo opportunamente messa una vasta rete, questi pesci rimangono in essa presi in quantità considerabile. Appresso alla Villa è un ampio vivaio, e in esso dette anguille, ed altri pesci conservansi, essendo estratti secondo le occorrenze. Ma quello, che è più confiderabile in questo luogo, è la piccola Chiesa di San Bartolommeo, elevata fopra un poggetto, la quale è succeduta in luogo dell'antica Chiesa e Monastero di San Bartolommeo, di cui sopra si è fatta menzione; benchè questo fosse un poco più di-stante da Cappiano, che non è la Chiesa moderna, per quanto ne dicono. Questo Monastero era, come si è veduto. di Vallombrosani, fondato forse ne' principj del Secolo XII. poichè non ne abbiamo trovate memorie anteriori a questo, in occasione delle Crociate, essendo quì un famoso passo, il quale portava seco la strada Francesca o Francigena, di cui sopra a pag. 739. opportunamente si favellò. Ora, siccome era uso che appresso i Monasteri in antico vi fosse sempre qualche Spedale, per ricevere i pellegrini, e perchè i Monaci esercitassero l' ospitalità; quindi può essere che per un

tal comodo si fondasse quivi quel Monastero, e vi si mettessero i Vallombrosani, come in quel tempo molto accreditati, e che avevano già il ricco Monastero di San Salvadore di Borgonnovo , o Fucecchio ; onde è che sembra il Monastero di Cappiano, come si avvertiva, una attenenza di questo. E in verità io trovo in antiche Carte, che alla Malatia vi era un luogo, che si chiamava lo Spedale nuovo; e il rio dello Spedaletto, in questi contorni, non può aver preso il nome se non da qualche Spedale. Abbiamo tralasciato sopra che del Monastero di Cappiano si trova memoria in Bolla di Pasquale II. del MCXV. riportata nelle Note al Cronico de' Pontefici di Leone d' Orvieto, insieme con la memoria d'altri Monasteri Val-Iombrofani; benchè vi è taciuta quella del Monastero di Fucecchio. Si trova. parimente nominato in Bolla d' Innocenzio III. del MCLXXXXVIII. riportata nello stesso luogo, ed ancora ivi tra' molti Monasteri si tace quello di Furecchio; il quale però non si passa sotto filenzio in Bolla di Alessandro IV. del MCCLVI, prodotta al medefimo Cronico, insieme con quello di Cappiano; onde la riflessione che qui sopra

pra, e a pag. 808. si facea a favore del Monastero di Fucecchio, considerando Cappiano come sua attenenza, pare che si debba moderare, e dire che talora nel nome d'uno di questi due Monasteri si comprendeva egualmente l'altro; e ciò forse a conto della gran vicinanza, essendo solamente distanti poco più di un miglio. In questa Chiesa di San Bartolommeo fi vede in un marmo rotto la seguente antica Inscrizione, comecche mancante , stata data già fuora nella Seconda Parte delle Inscrizione della Toscana dal celebre Sig. Dottor Gori, benchè non affai corretta, per non avere potuto trascriverla da se medesimo. Il Sig. Gori però producendo questa Inscrizione chiama Cappiano, corrottamente Campianum, contro la fede di tutre le antiche membrane dal Secolo X. in qua , non faprei per qual ragione . L' Inferizione adunque (e da) !ni riportata così : .48 7. 0

- iTin IVLIVS RHO i control of the c vallo di **, MAA** (TÎXÎV. ÎVO<sup>CU.</sup> Francia pa (MAA) (TÎXÎV. ÎVO Dasciare în literatură del noma

Il Sig. Alessandro Calaverni mi cha mandato la copia di questa stessa Inscrizione, nella seguente maniera:

# TI IVLIVS RHO PROCVRATO IANVARIVS VIXIT ANNO

Io non miassicuro però, che ancora questa sia esattamente copiata. Da una tale Inscrizione si può argumentare che questo luogo fosse abitato ancora a' tempi degli antichi Romani; siccome la ragione ancora persuade, essendo qui un ampia palude, e il fiume Guisciana, ove comodamente può farsi la pesca non mai lasciata in abbandono da popoli circonvicini: e di più dovendo quitall'intorno effere il paffo, o ponte, percandare da Lucen a Firenze e da Fit renze a Roma, e ad altre Città; onde necessariamente doveano essere in questi contorni abitatori fino da' tempi antichistimi; ed altri indizi ne' fono l' Idoletto d'oro ritrovato a Maffa, e il Cavallo di pietra, de quali fi discorse sopra a pag. 801. 802. Se fosse lecito rintracciare qui'l'étimologia del nôme Cappiano, forse si potrebbe dire che è

d'origine Latina, quali Capianum, a capiendo, per cagione della cattura de' pesci, che qui comodamente si fa; ma essendo molto incerte e fallaci simili originazioni di nomi, flimo meglio il fospendere il giudizio : e molto meno come ho detto, posso concorrere col Signor Gori, che lo dice Campianum quasi da campi si denominasse. La più plausibile etimologia però mi parrebbe, de. che potesse essere Capianus, quasi fundus Capianus, per qualcheduno che si chiamasse Capius . Cost Septimianus , Licinianus, e infiniti altri nomi di luoghi della nostra Toscana, prodotti e ponderati dall' erudito, e giudiziofo nostro Vincenzio Borgbini . Che poi intorno a i fiumi ; e a'loro sbocchi, sia sempre stato solito abitarfit, n' abbiamo avuto ancora un. moderno confiderabile rifcontro alla bocca della Cecina, dove fabbricando di-versi edifizi il Signor Marchese Senatore Carlo Ginori, nello scavare il terreno, fi fono trovati una quantità grande di Sarcofagi fittili con cadaveri dentro, e un Inscrizione in marmo, che così dice: BEN. MEREN. IVVENTA-TI SORORI ET FISTIVE CON MARCIANVS FECIT : fegni evidentissimi che in questo luogo era an-Κį 2015 ti-

ticamente abitato. E poiche qui si è fatta menzione di questo primario Personaggio, egli, oltre le molte sue commendevolissime prerogative, ha selicemente introdotto nella Toscana l'uso di sabbricare finissime Porcellane, e si adorne ed eleganti, che non cedono in nulla omai a quelle di Sassonia, dopo tre anni di prova, e di rassinamento; essendo l'epoca di tal fabbrica in Toscana l'anno moccana

Dopo avere veduto e considerato Cappiano, e il Lago, si partirono Caritone, ed Ipposilo, e vennero per la strada ampia, e bella, e diritta, che Fiorentina può appellarsi, alla grossa e ragguardevole Terra di Fucecchio, che portrebbe essere stimata una convenevole. Città, della quale Caritone trova le seguenti memorie.

### DCCCCL.

Il P. Fedele Soldani nel suo Tomo primo della Istoria di Passignano crede, che intorno a questi tempi vivesse Cadulo Conte di Borgonuovo, cui chiama ancora Conte di Empoli, non so con quali fondamenti; poichè non lo vedo mai così chiamato, nè lui, ne i suoi discendenti; benchè la verità si è, che che era padrone, per quanto pare, d'alcuna parte del territorio d' Empoli . e. di Pagnana, come si conosce da uno Strumento dell' anno mv. in cui il Conte Lotario suo figliuolo fa-donazione al Monastero di S. Salvadore di Fucecchio, e gli dona tragli altri i seguenti beni: Illa undecima est posiva in loco ubi dicitur Pagnasa (leggi Pagnana, che questo è il fuo vero nome, come si conosce dallo Strumento della Contessa Emilia riportato nella Prefazione a p. XXIII. e dallo Strumento pure del medesimo Conte Losario, fatto nell' anno mvi. e parimente dal P. Soldani dato in luce ) que regere videtur per Omicio & confortibus fuis, & est curte con forti (forse cum forte) derebus illis infra territorio de Plebe Sancti Andreat fito Impori . Questo Conte Cadulo fondo il Monastero di San Solvadore di Fucecchio, come dice il prefato Lotario suo figlio nel citato Strumento del myt. con le' parole che seguono: Ego quidem Lotharius comes filius b. m. Caduli item Comitis manifestus sum quia bon mem. Cadulo genitore meo . . . . Item Domino una cum Gemma genitrice mea a fundamentum aedificare caeperunt Aulo uno Oratorio in bono re Dei & Salvatoris nostri Iefu Christi, & plures reliquias Sanctorum in praedicta K 4

ticamente abitato. E poiche qui si è fatta menzione di questo primario Personaggio, egli, oltre le molte sue commendevolissime prerogative, ha selicemente introdotto nella Toscana l'uso di fabbricare finissime Porcellane, e si adorne ed eleganti, che non cedono in nulla omai a quelle di Sassonia, dopo tre anni di prova, e di rassinamento; essendo l'epoca di tal fabbrica in Toscana l'anno moccanavis.

Dopo avere veduto e confiderato Cappiano, e il Lago, si partirono Caritone, ed Ipposilo, e vennero per la strada ampia, e bella, e diritta, che Fiorentina può appellars, alla grossa e ragguardevole Terra di Fucecchio, che potrebbe essere stimata una convenevole. Città, della quale Caritone trova le seguenti memorie.

# DCCCCL.

Il P. Fedele Soldani nel suo Tos mo primo della Istoria di Passignano crede, che intorno a questi tempi vivessi Cadulo Conte di Borgonuovo, cui chiama ancora Conte di Empoli, non so con quali fondamenti; poichè non lo vedo mai così chiamato, nè lui, ne i suoi discendenti; benchè la verità si è che

che era padrone, per quanto pare, d'alcuna parte del territorio d' Empoli, e. di Pagnana, come si conosce da uno Strumento dell' anno my, in cui il Conte Lotario suo figliuolo fa donazione al Monastero di S. Salvadore di Fucecchio, e gli dona tragli altri i seguenti beni: Illa undecima est posita in loco ubi dicitur Pagnasa (leggi Pagnana, che questo è il suo vero nome, come si conosce dallo Strumento della Contessa Emilia riportato nella Prefazione a p. XXIII. e dallo Strumento pure del medesimo Conte Lotario, fatto nell' anno mvi. e parimente dal P. Soldani dato in luce ) que regere videtur per Omicio & confortibus fuis, & est curte con forti (forse cum forte) derebus illis infra territorio de Plebe Sancti Andreae fito Impori. Questo Conte Cadulo fondo il Monastero di San Solvadore di Fucecchio, come dice il prefato Lotario suo figlio nel citato Strumento del mys. con le parole che seguono: Ego quidem Lotharius comes filius b. m. Caduli item Comitis manifestus. Sum quia bon, mem. Cadulo genitore meo . . . . Item Domino una cum Gemma genitrice mea a fundamentum aedificare caeperunt Aulo uno Oratorio in bono re Dei & Salvatoris nostri Ielu Christi, & plures reliquias Sanctorum in praedicta K 4

Ecclesia consirmaverunt in propria terra sua in locationes nuncupantes, qui vocatur Burgo novo prope fluvio Arno. Da queste parole fi conosce che, il Monastero fu fondato vicino all' Arno, il quale anticamente scorreva rasentando la Terra di Borgonuovo, come si offervò sopra a pag. 734. In oggi però vedefi questo Monastero posto sulla collina, ove. penso che sino da principio fondato fosfe, e che intanto si dica fondato presso all' Arno, perchè questo fiume passava allora vicino alle falde di quel colle ; e l'attenenze forse del Monastero arrivavano sino al fiume, dove era un Ponte di fasso, e al Ponte uno Spedale, che forfe dipendeva dal medefimo Monastero, secondo l' uso di que' tempi. Il P. Soldani crede che questo Monastero fosse costrutto poco avanti, o poco dopo, all' anno DCCCCtxxx. perchè trova in una Carta di otto anni dopo', in cui la Contessa Villa. figliuola del Conte Cadulo, e moglie vedova del Conte Ranieri, vende a un certo Vberto, che questa Contessa nomina Cadulo suo padre, e dice qui fuit Comes; il che sembra a lui indicare che già Cadulo fosse stato, e non fosse più tra' viventi .. Acconfento al Padre Soldani in questa ultima parte; ma non. pofposso non ridere del suo discorso antecedente : poichè avendo egli dimostrato che il Monastero su edificaro da Cadulo, e volendo poi fermare che Cadulo fosse morto nel peccelxxxviii, dice che il Monastero può esfere ancora stato edificato poco dopo questo anno; quasi che a quei tempi i morti potessero edificare. Ma neppure è stabile l' alternativa antecedente, con cui vuole che poco avanti a questo anno potesse essere edificato il Monastero, non vi essendo riscontri nessuni di questo poco avanti; effendosi potuto fabbricare benissimo dal Conte Cadulo molto tempo innanzi a quell'anno. Furono messi in questo Monastero Monaci, che probabilmente erano Cluniacensi, avendo questa Congregazione in quei tempi grido, e stima grande.

## DCCCCLXXXVIII-

Villa Contessa, figliuola di Cadulo Conte, e vedova di Raniero Conte, nel mese di Novembre Indizione seconda, vende a Viberio siglio di Mainardo, chiamato Ildizio, una casa con la corte, e tutte le sue attenenze, che sono in Casanova, Ancalano, e Sittesanti, venutale di sua patte nella divissione fatta col Conte Bernardo; la quale casa su retta da Pietro Prete, e allo-

ardinatus fuerit officialis, opus, miffas, orationes, & incensum, & luminaria, in ipsum locum facere debeas pro me qui supra Lotharius, & pro Kadulo & Gemma genitrice mea , & pro aliis parentibus nostris &c. Lo Strumento è fatto in Massa, forse di Oltrario, come fu offervato sopra a Pag. 805. e se ne roga Ranieri Notaio . Stimo però bene qui il riportare i nomi de' luoghi, come si enunciano barbaramente in questo Strumento dato fuora dal P. Soldani: Vna curte cum ipfo donnic . . . que est in loco Comiano prope fluvio Arno . . . de Curte ipfa in locus ubi est babitatio Martini filio bo. mem. Vrfi cum sedecim fortes , que de ipfa Curte funt pertinentibus fortes & rebus illis decem de ipse sorti sunt posite in ipso loca Comiano, due de ipfe forti regere videtur per Martino & Albizo & Aldo maffaria . Illa tertia regere videtur per filiis bo. mem. Barucci. Illa quarta per Amizo filio bo. mem. Iohannis . Illa quinta per Gunpiro massario . Illa octava que recta est per Iobanni & Bonaltalo massari. Nona per Comiano filio bon. mem. Ildi . Illa decima regere videtur per Leo filio bon. mem. Anfi. Illa undecinta oft posita in loco ubi dicitur Pagnasa, que regere videtur per Omicio & confortibus fuis , & est curte con fortis & rebus illis infra serritorio de Plebe S. Andree sito Impori.

Illa duodecima forte est posita in loco & finibus ubi dicitur Valle, que regere videtur per Zento & est ipsa sorte infra territorio de Plebe Sancti Quirici sito Ereti . Illa tertiadecima, & quartadecima forti funt posite in loco, ubi dicitur Tentagliano, infra territorio de Plebe S. Petri & S. Ioannis Baptifte fito Tentagliano. Illa decimaquinta & decimafexta funt posite forti ipse locus, ubi dicitur So Quilico, infra territorio de Plebe S. Ipoliti fito Accule .: Ideo in ea curte cum rebus forti ille predicte & nominate cum cafamenta Super se babent, vel cum universis fabricis suis ; cum terris & vineis pratis pascuis sylvis sale-. etis cultum, & incultum, devilum & indevilum; movilibus & immovilibus, omnia & omnibus ubicumque de mea curte es res sortis ille, que sunt pertinentibus, & isti mei Massarii ad suam babuerunt & tenuerunt manus , ubicumque de ipsa curte & de ipsi sorti effe invenitur . Set scito & antepono & mibi reservo sorti & rebus. ipse que sunt posite infra territorio de Plebe. S. Mariae fito Calizaula, que pendice fuit de ipsi curte. Di questa donazione si fece menzione ancora sopra a pag. 805. come abbiamo accennato, dove però si prese erro insieme col Padre Soldani, ponendo. questo Strumento all' anno Mille; ma adesso per altre notizie avute di Lucca per mezzo dell' eruditissimo Signor Ber-

nardino Baroni, si è veduto che va all' anno Mv. e si dee leggere, Anni ab incarnatione cius millesimo quinto; quinto idus Aprilis, indictione, &c. e così torna ancora l' indizione. Lo sbaglio del copista può effere nato dall' effer ripetuto due volte quinto, uno per l'anno sopra il millesimo , e l'alro pel giorno del mese; onde gli fu facile il lasciarne uno Il Padre Soldani però nella sua Nota mostrò d'avere avvertito questo errore, oppure sa il fuo erudita Scholiafte Signor Domenico Muria Manni . Il Signor Doctore Gin-Seppe Maria Brocchi , che iva pubblicando le Vite de' Santi e Beati Fiorentini, e ne ha già dato fuora un Tomo mel MDCCXLII pensa che San Pietro Igneo -possa essere inato intorno al mille deferendo alla Vita di questo) Santo inferita dal Padre Soldani nelle sue Questiami Vallombrofane Quest. II. Part. II. quale però la conofce non effere antica ormar bensi sopera fupposta nel Secolo xvi. come già noi offervammo Sopra a Pag. 231. e fegur e nella quale si dice che San Pietro ancora giovinetto fu ammesso tra' suoi Monaci da San Giovanni Gualberto, nel MXVIII. Dicgo Franchi però nella Vita di San Giovanni -Gualberto coll' autorità del Ciacconio dice. 53 che

te del Monastero di Fueccibio, che è quello, che sa a mio proposito. Può però essere che più sotto qualche altra parola di queste cose si faccia, e solamente mi contento ora di avvertire, che vorrei che si correggesse quanto su da me detto a pag. 234. cioè, che la Vita adulterina di San Pietro Igneo sosse i gnota a Diegbo Franchi, il quale probabilmente l' avea letta appresso i Ciaccomo da lui citato, benchè per quanto apparisce la disprezzasse.

### MVI.

Lotario Conte, figliuolo del Conte Cadulo predetto, dona e conferma all' Oratorio di Dio Salvadore, fatto edificare da Cadulo suo padre, Gemma sua madre, in luogo detto Borgonuovo presso il fiume Arno, che fa confine dalla terza parte, per remedio delle anima de' genitori, della Moglie, e del suo figlio Lotario, e de' suoi descendenti, tutto quello che i fuoi genitori gli aveano già dato, cioè trenta forti o possessioni, tralle quali è la Chiesa di San Giorgio in Borgonuovo fatta edificare dal Conte Cadulo, e la Chiefa di San Vito . e quella di San Martino in Catiana, e un altra di San Martino in Petriolo, fatte pure

edificare dal predetto Cadulo; e conferma ciò a Sichelmo Abate co' suoi Monaci di San Benedetto, acciò ivi offizino secondo il loro instituto. Instrumento appresso le Monache di Santa Chiara di Lucca, il quale merita di essere qui distesamente te riportato; e fu da noi commemorato ancora fopra a pag. 366.652.e dice cosi: In Nomine Domini nostri Jesu Cristi Dei eterni. Anno ab Incarnatione eius sexto post mille, -Septimo Idus Iunii Indictione decima tertia. Dum dignitas bumani generis pertimescit ultimum vite temporis subitanea transpositione venturum, oportet ut non inveniat unumquemque imparatum, nec sine, aliquo boni operis respe-Etu migrari de boc seculo infido de suo iune & potestate conflat etiam fibi viam falutis per quam ad eternam valeat beatitudinem pervenire . Ideoque in Dei nomine ego quidem Lotharius Comes, filius bon. mem. Kaduli item -Comitis manifestus, sum quia bo. mem. Kadulo Genitore meo . . . . item Domino cum -Gemma genitrice mea a fundamentu edificaresceperant Aulo uno Oratorio in honorem Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Christi & plures reliquias Sanctorum. in predicta Ecclesia confirmaverunt in propria terra fua, in locationes nuncupantes qui vocatur Burgo novo iuxta Fluvio Arno qualiter ipfa decernimus ubi ipfo Oratorio con-Arnstructum est, que a duobus partibus est amembrata a terra mea, de tertia parte tenente finvio fine Arno de quarta parte terre ; que fuit de bon. mem. Farolfi. Hoc autem in ipso Dei Monasterio consecratum, & bene congruo & acceptos perinde modo vero, Ego quidem Lotharius Comes, inspirante me Dei Omnipotentis gratia, libero animo, pro mercede, & remedium anime mee , & de ipsi bon. mem. Genitor meus & de ipfa Gemma Genitrice mea , seu & Adelaste coniuge mea , atque Lotarii filio meo , seu & cunctis filiis filiorum meorum, & quemadmodum deinceps nativel procreati effe debeant, atque mercedem animarum cundlorum parentum meorum in ipso predicto, Aulo Oratorio Dei & Salvatoris nostri Iesu Christi, de nostra bereditate & mobilitas aliquantas largire & confirmare previdi , ut Deus omnipotens deleatur nostra peccata & non rememorentur amplius & insuper sicut . centuplum accipietis & vitam eternam possidebitis. Ideoque in ipsum fan-Etum Oratorium dono & trado atque offero & confirmo omnibus rebus & substantias illas tam mobilem quam immobilem, quas predictus Genitor meus & Genitrix mea in ipsum sanctum locum dederunt & confirmarunt , stabili ordine debeat & una cum triginta inter casis & casinis seu casalinis & rebus illis in presenti Sanctum locum constru-Elum

886 --

Eluni forte & res effe videntur prope ipfam Ecclesiam , que regitur per Simeon massario ; alia forte que dicitur Baruculo Teutio Sparalonda. Tertia quarta quinta fors ubi dicitur Grozano una res al alias per Ioannes Tertie per dictus Ioannes. Sexta & septima sors in Villa, que dicitur Sunstano, una regitur per Petrum Blanco & alia per Iurno. Octava in Agutuno, que regitur per Balbo maffario, una cum pifcaria illam in Sitsiani que dicitur Romaldo. Nona vero forte in Marsignana, que regitur per Martino Lungo una cum terribus propriis meis Ecclesiis iuris mee, quas Ecclesias idem Genitor meus Kadulus edificare fecit in terratrica, in quibus omnibus totum patronatum mibi pertinet , una ex ipsis in predicto Burgo. novo, qui est in bonorem sancti Georgii, cum omnibus rebus ad eamdem Ecclesiam pertinentibus; Gilla alia videla a Sancto Vito; que est vocabolum Sancti Viti cum duabus sortis rebus. d' cum aliis rebus ibidem pertinentibus ; & illa alia tertia Ecclesia ubi dicitur Catiana, que & vocabulum Sancti Martini cum omnibus rebus fibi pertinentibus, & cum omnibus possessionibus ad eam Ecclesiam pertinentibus ; & illa quarta Ecclesia in loco Petriolo, & novem fortes & rebus illis & cum aliis rebus ibidem pertinentibus; & idem predictas Ecclesias & res in codem venerabilem locum da-

dater & offerre & confirmare ad regendum G ordinandum in omnibus & per omnia previdi, & integra curte & donicato cum fedici fortis, & rebusillis, que sunt posite in loco, qui dicitur Cumiano , prope fluvium Arno ; ipfo verò donicato modo regitur per Martino; decem de ipsis sortis in Cumiano: in Pagnana forte una , que regitur per Omito : in Curticella sortem unam, que regitur per Petro; & terris & prata & campora & silve que sunt posite in loco Cuianne & Pluvica; G in Marcignana sorte due, que modo reguntur per Baruccio germanus suus; in Iuscano sorte una que regitur per filii Bonizi . . . . ; quinque sortes & rebus illis , que sunt poste in loco Casalia una cum servis meis fex ; bec funt nomina corum , Fusculus Ioannis, Corbulu, Rentio, Marino, & Ghero, & Itantio, inter septes numero septuaginta quinque in Deo iam dicte & denominate Ecclesiis, curtis & sortis & donicatis & re-bus illis cum onini iure iacentiis & pertinentiis atque renditiis earum, seu cum superioribus & inferioribus , ingressibus & deficiis suorum, divisum & indivisum, movilibus & immovilibus , omnia & in omnibus ubicumque esse inveniuntur, in integrum bipsum Canctum & venerabilem locum per remissionem omnium peccatorum nostrorum & merce; dem animarum nostrarum & de parentibus L 2

meis Genitore atque Genitrice mea Adelaiv de Coniuge mea & Lothario filio meo, & de filiis filiabus meis usque in sempiternum in eodem Sanctum & venerabilem locum Oratorium adiuvante dare & tradere indicare ac offerre previdi. Ideoque statuo & confirmo ego quidem Lotharius Comes ipfa prefata Ecclesia mea deinceps . . . . . effe perfistat, & Gubernatores ibidem semper effe debeas; modo vero domnus Sichelmus Presbyter & Abbas ibidem confirmamus, & subie-Hos babeat Monachos ad Suficientiam, qui Secundum Deum & Regulam Sancti Benedicti vivere & remanere consistat ; & tam ipse Dominus Sichelmus Abbas & Presbyter ibidem confirmamus vel suis successoribus: & cunctas Congregationes corum Presbyteris Diaconibus vel Clericis in ipfa Sancta Ecclefia dies nocluque miffas & orationes incensum & illuminaria, & officium Dei, & ordo Sancti Benedicti semper studere & peragere debeant; & per me Lothario Comes, & per cunctorum parentum meorum vivis atque defunctis, feu & per genitor & genitrice mea, & prefata coninge & filio meo & filiis & filiabus meis usque in finem seculi, Dominum Domini nostri deprecare & orare, atque gratiam referre debeatis die noctuque, in psalmis & missis & orationibus & in omnibus ministeriis vefiris, ut nobis usque in perpetuum proficiant

ad Salutem anime & ad gaudium vite eserne babere mereamur . Veruntamen Oratorio autem ipfo & omnia & in omnibus , que ibidem de Fertinentes in vestra fuerit semper Sub regimine , & potestate , & de filis & beredibus meis ad defensandum regenduns & ad omnia ibidem ordinandum & confirmandum, neque etiam ad nullum alium usum fecularium Subtrabendum & neque ad . . .... non debeas nee possis sed omni tempore tam ipfe D. Sichelmus Abbas, quam & Sui Successoribus inipsa predicta Ecclesia & emnibus rebus ibidem pertinentes in Sua posestate debeas babere & tenere & fruere regere & gubernare , prout melius poeneritis & boc meum decretum, in tali ordine quamodo d qualiter superius legitur, usque in finem. huiusmodi seculi firmum & Stabile permaneat semper; & si forsitans ut ullus omo . ac pro beredibus meum agere, & aut caussare voluerit per quovis ingenium. infrangere quesierit, vel si omnibus rebus el lis, que superius legitur, de potestate de ipsa Ecclesia, & de omnibus Abbatibus & Rectoribus de ipsa Sancta Ecclesia retollere, contrariare vel minuere aut intentionare pre-Sumpscrint , tam pro feipfis, quam , & per Submittente persona, quem ille miserit per quolibet argumenti ingenium. Idea illi qui boc facere presumpsenint & non adimpleverint cun890

Eta, que superius promisir in ordine & bonore predicte Ecclefie, sciat se primum indicium Dei incurrat & omnes maledictiones peffimas, quas Dominus contra inimicum fuum contradixit, parvices fiat, & cum Iuda Scariotus fit condempnatus ad supplicium beternum talem mors veniat semper eis qualens fuit Dathan & Abiron , qui cos vivos terra deglutivit; pereat ille sieut periere Anania &. Saphira, qui defraudaverunt pecuntam Apofolorum fat die tem eins accipial alter fra fility topbanus van nuf & uxor eius accipiat alter; contingat cos femiper peccatores & Diabolus fit a dextris eins; nutantes transferant filii eius & mendicent & cilciantur de babitationibus suis; non sit illi adiutor, nec fit qui mifereatur filis eius ; & deleantur nomina corum qui boc decretum Statutum & confirmatum meum inrumpere aut infrangere vel violare temptaverit and quovis. ingenium; & insuper Dominum Domini no-Strum babent retributorem omni tempore fesundum facinora Sua , & Sciat fe daturum & componiturum iuris ipfa Ecclesia Dei & Salvatoris nostri Iosu Christi, cius Rectoribus & Abbatibus pene numerum esse debeas. auri optimi libras centum & de bono argentum libras quator centum & boc fcriptum meum decretum duiniam ufque in perpetuum stabile debeat permanere. Vnde banc Car-

tu-

tulam donationis in eo tenore ut supra legitur, ab Adalberto Notario scribere rogavi Actum prope Cassello Septimo indiciaria Florentina

Signum & manus predicti Lothari Comitis, qui hoc scriptum de operum & ordinationis, nt supra legitur, sieri rogatus.

Ferrus bumilis Iudex subscrips.
Signum Fernanus Rodulphi filio Petroni rogatus testis.

Signum manus Gerardi silio Albe-

Signum 4 manus Grilli filio Ati ro-

Ego Adalbertus Notarius Scriptor post tradita complevit & dedit.

Questo Strumento è riportato qui tale, quale il ha pubblicato il Padre Fedele Soldani nella Storia di Passignano, ma molto guasto e corrotto; nè ci siamo data cura di correggerlo, per non ci allontanare forse dall' originale, che in quei tempi barbari sarà stato scritto malissimo. Vi è da notare che questo su fatto mentre il Conte Lotario dimorava nel Castello di Settimo; lo che può confermare quanto si diste sopra all'anno miv. pag. 873. Di più si declosservare, che Gemma moglie di Cadulo, nominata in questo, e inaltri

892

Strumenti, era figliuola di Landolfo Conte di Benevento; e questa insieme col marito edificò da' fondamenti la Chiesa e Monastero di San Salvadore di Borgonuovo, l' anno DCCCCLXXXVI, fotto il Pontificato di Giovanni xvi. , per quanto ritrovo negli Estratti delle antiche. memorie di Fuceechio, fatti dal diligente Pioyano di Fucecchio Antonmaria Tondoli, uomo erudito e di ottimi costumi, morto pochi anni fono. Onde con questo si dee illustrare, e perfezionare quanto si è detto-sopra a pag. 876. In questi steffi Estratti si dice che la. Contessa Gemma mort nel MV., ma non so con quali fondamenti . Ne' medesimi Estratti, ne' quali è molta confusione, onde uno non se ne può servire sicuramente, si dice, che la Chiesa di San-Salvadore fu eretta in Abbazia questo ftesso anno myi. forto il Ponteficato di Giovanni XVIII. il di sette di Giugno; e che ciò rifulta dallo Strumento rogato fotto questo medesimo giorno, e anno, da Adelbergio Notaro. Ma thonon può essere, mentre fi è veduto che fino nell' anno antecedente era Abbazia, ed era retta dall' Abate Liglielmo; e questo Strumento non è forse altro che quello riportato da noi, ed è stato male inteso, siccome il nome del Notaro, che dee dire Adalberto, e non Adelbergio.

## MVII.

Indictione XIII. 7. Idus Iunii . Lotbarius Comes filius bon. mem. Kaduli item Comitis dicit , patrem fuum fundalle Oratorium S. Salvatoris; quod ipse dotat de bonis; & dicitur in dicto Oratorio esse per plures annos reliquias, & boc facit pro anima sua, & Adalagie conjugis , & Lotbarii filii & filiorum . Adalbertus Notarius , &c. Io Iriporto questa memoria tale, quale mi è stata trasmessa di Lucca, ricavata dall' Archivio delle Monache di Santa Chiara di quella Città; ma si conosce chiaramente che questo è lo stesso Strumento riportato immediatamente qui sopra a e che varia solamente nell'anno, il quale da qualcheduno de' copisti, e stato scritto male; siccome forse l' Indizione, la quale non conviene nè a questo, nè all' anno antecedente - Probabilmente vi abonda la diecina, e una unità, errore facile a scorrere, e dee dire Indizione seconda. Ancora ne' citati estratti del Tondoli è posto al mvi.

Intorno a questo anno secondo il Franchi nacque S. Pietro Igneo, che alcuni hanno detto di casa Aldobrandina, come si accennò fopra a pag. 882., e seguente, o per dir meglio a pag. 234. e seguente; ma era. forfe figliuolo d' Aldobrandino; e lo dicono di più parente di S. Giovanni Gualberti. Noi abbiamo difcorfo ful particolare dell' effere Pietro di casa Aldobrandina ancora sopra alle pagine citate, ma il Padre Diego Franchi non ne vuole entrare mallevadore, e dice folo, che alcuni lo avanzano. Il medefimo non vuole neppure affeverare che San Bernardo Vberti fosse nipote di San Pietro Igneo; nel qual luogo dee correggersi il passo del Franchi, e dove dice nipote del Santo, dee leggersi zio del Santo. Ed ha. ben ragione di non volere asseverantemente dire che tra quei due Santi vi fosse questa parentela, perchè il passo che riporta della Vita manoscritta di S. Bernardo, mostra che quella Vita è della stessa lega di quella di S. Pietro Igneo, alterata cioè, e corrotta, siccome dimostrammo sopra nel luogo testè citato. Il passo è il seguente : Nascitur Bernardus Patre Hugone ( perchè dunque si chiama-

mava Huberti, se non era figliuolo d' Vberto, giacchè nell'xi. Secolo non vi erano cafati? Si farebbe detto Bernardus Hugonis, e non Huberti) ex clarissim Hubertorum stirpe ( questa è maniera di parlare de' tempi vicini a noi; anticamente non vi erano nomi di famiglie, come usarono poi ) matre vero Altopranda ex antiqua Altroprandinorum familia (fiamo di nuovo alle frasi moderne, e conformi in tutto a quelle della falsa Vita di San Pietro Igneo) beati Petri Ignei forore. Tanto è da credere a guefta ultima parce quanto meritano fede le . parole di fopra, le quali fanno di fuppositizio, che ammorbano, per chi habuon naso. Si vede che l' Abate Tiberio Petracci Vallombrofano, nell'ordinare 1'. Albero dell'agnazione di San Giovanni Gualberto, si è servito di questo monumento suppositizio; e non so quanto vaglia l'autorità degli altri Scrittori, sulla quale fondato, lo fa figliuolo di Defiderio Conte di Soana al Le antichissime Genealogie patiscono di grandi eccezioni; onde è meglio seguir sempre la cautela di Diegbo Franchi, e credere poco, o nulla, a nessuna.

Intorno a questo tempo San Giovanni Gualberii riceve nella sua Religione Pietro, che poi su detto Igneo, conaltri, per quanto dice Santo Aito, o
Azzone, Vescovo di Pistoia nella sua Vita, se pure ne è esso l'Autote; e Diegho Franchi, il quale dice di più che su
messo per guardiano degli assini.

### MXVIII.

La Vita MS. di San Pietra Igneo, e con essa il Padre Soldani nella Cronologia delle azioni di San Giovanni Gualberti, e l'eruditissimo Signor Brocchi nella Vita di quel Santo, pongono a questo anno il suo ingresso nella Religione. Vedi sopra a pag. 871.

# MXXXI.

Albericus Abbas S. Salvatoris de Ficecchio : Ex Archivo Archiep. Luc. † † B. 95. Questa è la memoria d'altro Abate di Eucecchio dopo l'Abate Sichelmo, che ebbe forse per successore questo Alberico.

#### MXXXIV.

Guillielmus Comes, qui Bolgarino vocatur, filius b. m. Lotharii, qui fuit Comes, pro pro anima Hugonis germani sui donat Monasterio Burgi novi prope Pontem Bonsilii. Ex Archiep. Luc. † † M. 50. Adunque noi sappiamo da questa memoria, che in questo anno era già morto il Conte Lotario, ed era morto di più Vgone suo sigliuo lo, e fratello di Guglielmo detto Bolgarino. Si conosce in oltre, che in questo anno già era il Ponte sull'Arno a Fuccechio, e si chiamava il Ponte di Bonsilio, per averlo sorse satto un tal Bonsilio. Di questo Ponte già si secemenzione sopra a Pag. 734.

## MLVII.

Vbertus Abbas Ficecchii. Ibid. † †
G.52. Questo Abate Vberto può essere stato il successore di Alberico; e ad Vberto può essere che succedesse San Pietro Igneo, come si vedrà appresso.

#### MLXVIII.

San Giovanni Gualberto volendo provare che Pietro di Pavia, Vescovo di Firenze, sosse simoniaco, elegge di sat fare la pruova del fuoco da uno de' suo Monaci; e questa si fa in questo anno il primo Mercoledi di Quaresima, che fu il di XIII. di Febbraio, al Monastero di Settimo, in distanza da Firenze cir-

808

ca a cinque miglia, con concorfo di popolo spettatore di circa a otto milalperfone, e con maraviglia, e stupore di turti. Questo fatto è testificato da una lettera de' Fiorentini a Ale Tandro II Papa, pubblicata già da vari, come si disse sopra a pay. 231. e nella quale: si contiene, qualmente un certo giorno lamentandosi tutti i Cherici di Firenze col Vescovo Pietro Pavese, de' Cherici scacciati, e del Priore, e Arciprete loro, che se in' erano andati via di Firenze, e di effere eglino stimati omai Eretici dal popolo; e dicendogli che se egli non era Simoniaco, erano pronti ad accettare per lui il giudizio, che i Monaci offerivano a Firenze e a Roma; egli non volle accettare ciò, ma fece fare un editto dal Preside o Potestà, nel quale si ordinava che chi non riconosceva Pietro per Vescovo, fosse strascinato legato al Preside; fossero confiscati i beni a chi si fosse partito dalla Città: e che i Preti che si ritiravano nella Chiefa di San Pietro Apostolo , pigliassero bando, se non si riconciliavano col Vescovo. Essendo dunque fatta loro certa violenza dalla Corte, presero configlio di fuggire a Settimo da' Monaci, pregandogli a voler togliere ogni dubbiezza in questo particolare. Adunque stabiliscono in-

infieme co' Monaci il Mercoledì della prima fettimana di Quaresima di fare. la pruova, che levasse ogni dubbio; e fpendono il Lunedi, e Martedi antecedentil in orazioni. La mattina del Mercoledì vanno alcuni ad invitare il Vescovo, che nega di venirvi; ma vi vanno bene da ottomila persone di ogni età ; fesso, e condizione. Si pongono dunque in doppia fila due cataste di legna, larghe da cinque piedi e un quarto, e alte quattro piedi e mezzo; e nel mezzo delle cataste fu lasciata una strada larga un braccio, ancora essa coperta di legna secche. Giovanni Abate fa fare orazioni, e scieglie un Monaco, che entri nel fuoco; ma prima vuole che vada all' altare per celebrare la messa. Quando fu all' Agnus Dei, su dato suoco alle cataste, e finita la messa, il Sacerdote si cavò la pianeta, e ritenendo gli altri paramenti sacri, con la croce in mano; e facendo cogli Abati e Monaci preghiere processionalmente, andò alle cataste siammeggianti . Letta la cagione di tal pruova, il Sacerdote si fece il segno della Croce, ed entrò nel fuoco, cui passò illeso con tutto ciò, che addosso portava, senza che rimanessero neppure abbronzati i peli de' piedi Voleva egli passare un altra volta per

le

come ha fatto il Pittore, che dipinse San Giovanni Gnalberto, il cui Ritratto è rappresentato intagliato in Rame dal Padre Soldani nel Libro delle Ouistioni Vallombrofane . Defiderio , Abate Cafinense citato, narra in oltre che essendo cascato il fazzoletto a San Pietro, mentre era nelle fiamme, e accortofi di ciò quando era per uscire, ritornò indietro a pigliarlo, e quindi profegul il suo viaggio, come egli poi raccontava. Pervenuta la fama di così gran miracolo a Guglielmo Bulgaro Conte di Borgonuovo, il quale fembra, che fosse padrone ancora del Monastero di Settimo, come sopra a pag. 878. si osfervo, chiese a San Giovanni per Abate del Monastero di San Salvadore di Fucecchio il Monaco Pietro, come scrive Andrea da Genova; e il Santo Abate gliele concedè, acquistando così quella ricchissima Chiesa, che così la. chiama Xante Perusino; e la dimostrano le donazioni ad essa da' Conti di Borgonuovo fatte, e riportate antecedentemente. E' qui da osservare, che essendo nascente in questo tempo la Congregazione Vallombrosana, e con fama di molta santità, i Monasteri de' Benedettini abbracciavano facilmente il suo inflituto, e si facevano Vallombrosani, come Part. III. M

feguì in questo anno a quello di Fucecchio, in cui bisogna che appunto fosse morto l' Abate Vberto, per effervi messo San Pietro. Si dice questo, perchè offerva benissimo Francesco Maria Fiorentini nelle Memorie di Matilde, che non susfifte quanto pensa col Vuonio il Giononi . cioè, che San Pietro fosse Abate di Fueccebio prima anche della prova col fuoco; apparendo da molti Strumenti di quella Abazia, i quali tuttavia si conservano in Lucca appresso le Monache di Santa Chiara, che solamente dopo il miracolo n' ebbe il titolo . Diegho Franchi nel discorrere di Fucecchio, è caduto nell' errore ridicolo di molti, nato dall'apocrifo Editto di Desiderio Re de' Longobardi, cioè, che i Focensi venuti dalla Grecia fondassero questo luogo. Ma è più evidente della luce solare. che questo è falfissiro, poiche non si trovano in Tofcana Colonie mediterranee dedotte da' Greci; nè Greco nome di luogo mediterraneo di Toscana, come noi offervammo fopra a pagina 36. E di più il vero nome di questa Terra . non è Focecchio, come corrottamente si dice in oggi, ma Ficiclum, e Ficeclum, e Ficecbio, come saggiamente offervo l' eruditissimo Abate Antonmaria

Salvini in una sua Cicalata in lode de fichi, indicando che questo nome può essere preso da uno, o più fichi che fosfero piantati in quella collina. E in verità non è cosa nuova che i luoghi prendano nome dalla qualità degli alberi, che vi sono più frequenti, come Laureto, da' Lauri; Querceto , dalle Querce ; Cerreto, da' Cerri; Castagneto, da' Castagni; Oliveto, dagli Olivi; Lecceto da' Lecci; Saliceto, da' Salci; Sugbereto, da' Sugheri; Meleto, da' Meli; e simili. Che i Fichi poi abbiano dato nome a molte città, e luoghi , è cosa manifellissima, e frequentissimi sono gli esempli; poichè Ficana era anticamente un luogo del Lazio; Ficaria un Isola presso alla Sardigna, e un Castello in Ispagna; Ficulea una terra de' Sabini , e quindi i Ficolesi appresso Plinio, secondo il Cellario. Un luogo che si chiamava il Fico Sacro era in Atene; i popoli Ficedulensi sono nominati da Planto; Ficari è un Borgo della Corfica ; Fichernolo è una piccola Città nel Ferrarese ; e Fico è una Città Vescovile nella Mauritania Sitifense . Strabone commemora il Porto fotto il Fico nel Ponto Euxino: Codino fa menzione d'altro luogo nominato da' fichi : Ficus de Petris si nomina in Istrumento del MXVIII. M 2

1004

d' Ildebrando Véscovo di Volterra appresfo l' Vgbelli Il vero nome di Fucecchio, essere Ficiculum, e contrattamente Ficiclum, donde Ficecchio, lo mostra l' analogia dei nomi Toscani; così, per esempio, da oculus si fa contrattamente oclus e di poi occhio; da feniculum si fa feniclum , e quindi finocchio ; da. baculus si fa baclus, e quindi bacchio: da macula si fa macla, e quindi macchia; da circulus si fa circlus, e quindi cerchio; da Sputaculum barbaro f fa Sputaclum, e quindi sputacchio; da iaculum rete, si fa iaclum, e quindi giacchio. Così da Ficiculum fi fara fatto Ficiclum, e quindi Fucechio; siccome pare, che da Monti-culus siasi fatto Monticlus, e dipoi Monzeccbio; ed in verità in antico Diploma Aretino si trova Monteclum, detto poi Montecchio, e si veda sopra a pag. 719.siccome in Diploma di Carlo IV. portato sopra a pag. 74. fi dice Pinoclum quello, che in oggi si chiama Pinoccbio. Così sembra ancora, che da situla si sia fatto sitla, e secchia; da apicula sia derivato apicla, e per aferesi pecchia; da capitulum, ovvero capiculum barbaro, capiclum, e indi capecchio, quasi la parte prima e più eminente del lino; da vetulus si è fatto vetlus, vecchio; da speculum, speclum, e specchio;

sbio; da pediculus, pediclus, pidocebio; da curriculum, curriclum, cocebio; da piculus, piclus, picchio; da rotulus, rotlus , roccbio ; da fororcula , fororcla , firocchia. Forse dal barbaro ranicula si è fatto ranocchia : dal diminutivo cancrulus barbaro, ne viene granchio; da auricula viene orecchia; da pellicula descende pec-chia, in fignificato della tenue pelle interiore delle castagne, come la chiamano gli abitatori delle Cerbaie in Toscana; dal barbaro voluculus se ne è fatto il nome vilucchio, per fignificare quell' erba, che si avvolge alle piante; da penniculus pennecchio, ed altri simili. Vi sono ancora le prove degli antichi Strumenti, che nominano questa Terra Ficiclum, e. Ficeclum, e Ficecchio, che si possono avere da' Diplomi qui sopra riportati, e da quello, che si è prodotto alle Pag. 170. 342. 349. 355. 356. 357. 389. 392. 393. 403. 409. 415. 468. 734. 738. 757. 761. e nella Prefazione alla pag. xxv. e da quello che siamo per produrre nel progresso di quefle Memorie. Di più nel Cap. XXV III. De Exceptionibus delle Decretali si legge Fichetum, benchè io stimo ciò errore del copista. Fucetium oppidum lo dice Raffaello Volterrano . adattandosi alla pronunzia de' suoi tempi per non avere riscontrato le antiche M 2 mememorie. Non più erudito in ciò bisogna stimare Niccolò Tegrimi nella Vita di Castruccio, e tutti gli altri che chia mano questi popoli Phocenses, come sopra si avvertiva. Vedo però nello Strumento del MCXC. riportato nella Presezione a pag. XXXV. che si scrive Fuscachio; ma nè questo savorisce l'opinione che vuole i Focensi; ed un esempio d'un solo Strumento contro altri esempi infiniti, non si può pregiare molto; e può venire ancora da disetto del Notaio, sorse sorse l'accensi prosessione del Notaio, sorse sorse l'accensi propiente ancora da disetto del Notaio, sorse sorse l'accensi propiente sorse l'accensi propiente ancora da disetto del Notaio, sorse sorse l'accensi propiente del notaio propiente del

# MLXXIII.

Sentendosi San Giovan Gualberto presso alla fine de' suoi giorni, fece venire a se tutti gli Abati della sua Congregazione; onde probabilmente ancora San Pietro Igneo Abate di Fucecchio dee esfere venuto a Passignano, nel quale Monastero San Giovanni in questo anno morl. Diegho Franchi nella Vita Libro XII. Soldani Cronologia di San Giovanni Gualberto. Io ho caro di commemorare qui alcune cose da me tralasciate, cioè, che il Padre Soldani nella Cronologia delle azioni di S. Giovanni Gualberto, posta in fine delle sue Quistioni Vallombrofane, mette all' anno MLX. che S. Giovan-

vanni inviasse a Milano Ridolfo Abbate di Moscheto, e Pietro Priore di Passignano, in aiuto de' Cattolici contro gli Etici; e affegna all' anno MLXIII. la legazione de' Monaci, e Cherici a Roma, coll' accusa contro il Vescovo di Firenze da esibirsi nel Concilio. Il Signor Brocchi dice che tra questi Inviati, vi era ancora San Pietro; e che questa ambasceria segui dopo che Pietro Vescovo coll' aiuto di Gottifredo Duca di Toscana fece la nota violenza a' Monaci del Monastero di San Salvi . Il Padre Soldani fegna queste violenze all' anno MLXV. ma se è vero quanto dice il Signor Brocchi, bisognerà ritirare l'ambasceria a questo anno, o al seguente : lo che sembra più verosimigliante.

Gregorio VII. è eletto Papa, e quefti fu il primo, che concesse privilegi,
e prese in protezione il Monastero di
Fuccechio, almeno dopo che si ridusse
all' instituto Vallombrosano, come più

fotto si vedrà.

#### MLXXIV.

San Pietro è da Gregorio VII. fatto Cardinale, e Vescovo Albano, e inoccasione di alcune dissensioni, che pasfavano tra il Clero di Lucca, e Ansel-M 3 1008

mo Vescovo, per decidere queste il Cardinale Pietro, come Legato del Papa, presiede al Concilio di San Genesio adunato in questa occasione. Vedi sopra a pag. 95. e il Baronio all'anno MLXXIV. E in verità Grezorio VII. lo amò assai, e lo tenne per suo amico, e a lui considò che per intercessione di San Giovanni Gualberto, aveva riottenuto il dono delle lagrime, con le quali soleva prepararsi alla Messa, come scrive Paolo Bemriedense antico Scrittore della Vita di Gregorio.

## MLXXVII.

Donatio ad Ficecchium, ubi Dominus reverentissimur, nec non & sapientissimus. Alzo praepositus esse videtur. x. Cal. Martii Ind. 15. Ibid. † M. 66. Io averei desiderato più distinta notizia di questo monumento, per conoscere di che Chiefa fosse Preposto questo Aizone.

### MLXXVIII.

Donatio in Ecclesiam & Monasterium Sancti Salvatoris ad Portum prope Pontem Bonssiii & sluvium Arni, in quo Dominus Petrus Abbas & Albanensis Episcopus preesse videtur 17. Cal. Decembris Iud. I. Si conosce chiaramente da queto sto Strumento, la di cui memoria mi è stata trasmessa di Lucca, che, benchè San Pietro fosse Cardinale, e Vescovo, pure riteneva ancora l'Abbazia del suo diletto Monastero di Fucecchio, come usava talora in quei tempi; e si conosce di più che il Monastero era situato vicino ad Arno presso al Ponte, di Bonssilio, in luogo dove era il Porto.

#### MLXXIX.

San Pietro va Legato del Papa. in Germania, come scrive Bertoldo Costanziense, avendo Gregorio Settimo nel mese di Febbraio radunato un Sinodo a Roma, in cui tralle altre cofe,, dice Bertoldo , Legati Regis Rudolfi Super Henricum proclamaverunt, eo quod toium Regnum confundere & Sanctam Ecclesiam conculcare non cessaret. Iterum ergo Papa Legatos suos pro causa Regni determinanda, ad Teutonicas partes destinavit, videlicet Venerabilem Petrum Albanensem\_ Episcopum, Petrum inquam illum, qui iamdudum Florentinum Episcopum, nomine Petrum, probavit Simoniacum : quippe per medium ingnem transiens absque lacsione, unde & Igneus cognomine, Albanensem Episcopatum promeruit obtinere, cum quo Vdalricus Paduanus Episcopus in legationem destinatur.

Legatus autem Henrici Legatos Papae (priusquam abirenti) in eadem Synodo iure iurando securos secit, de condestu, & obedientia Domini fui; item Legatus Rudolfi de obedientia Domini fui iuravit in Synodo. Legati ergo sedis Apostolicae in Teutonicam terram pervenientes obedientiam Rudolfi, & inobedientiam Henrici indubitanter probaverust: quod & posta quum redirent Papae viva voce protestati sunt.

#### MLXXX.

I Legati del Papa mandati in Germania ritornano a Roma, dove il Papa nel mese di Marzo aveva adunato un Sinodo, nel quale detti Legati, cioè San. Pietro Vescovo Albanese, e Valarico Vescovo di Padova, palesarono la totale, obedienza di Ridolfo altro Imperadore, e la disobbedienza di Emrico IV. Imperadore al Sommo Pontesse: il perchè Gregorio Papa consermò solennemente. Rodolfo, e depose dalla regia dignità Emrico, scomunicandolo con tutti i suoi fautori, come narra Bertoldo Constanziense.

#### MLXXXII.

Pridie non. Ianuarii Ind. 5. Vgbuccio Comes, filius bon. mem. Bulgarelli Comitis, promisit Petro Abbati Monasterii S. Salvatoris de Ficeccbio & successoribus, quod pro adventu Regisvel Marchionis, aut ad suum u-Sum foderum tollere non babebit. Archiv. Archiep. Luc. An. I.S' intende da questa memoria, che già in questo anno era morto. il Conte Guglielmo Bulgaro, e viveva il Conte Vguccione suo figliuolo; e che di più San Pictro Igneo avea lasciato d' esre Abate di Fucecchio, e gli era fucceduto un altro Pietro, non nominandoss qui Vescovo l' Abate; e meglio apparirà ciò più fotto. Si conosce da un antico contratto di questo anno, che esisteva appresso Francesco Galeotti di Pescia, qualmente era uno Spedale in Pescia dipendente e soggetto al Monastero di San Salvadore di Fucecchio : poiche in que-Ro Strumento, rogato Idus Ianuarii Indictione quinta da Bernardo Notaro sotto il portico dello Spedale del Monastero di San Salvadore, apparisce, che Benzo di Bonardo promette a Pietro Abate di detto Monasterio, d'essere obbediente a' Rettori dello Spedale di Pescia, e confegna al medefimo Spedale la metà dell'

1012

dell' usufrutto delle terre, che il Conte Vguiccione aveva dato allo Spedale di Rosaio: ed il suddetto Abate riceve nel detto Spedale di Pescia il medesimo Benzo alla presenza di D. Rustico di Val-Iombrosa, e di . . . . . . . . . e di Blancardo Arcidiacono di Lucca, e d' Andrea dalla Pieve di San Genesio . e di Don . . . Abate del Monastero di S. Salvadore, e di Albitho Prete, e di Pietro . . . . . . e del Conte Vgo ; come si legge appresso il citato Galcotti nelle Memorie di Pescia MSS. Rosaio è un luogo presso a Fucecchio dalla parte del Padule, il quale ritiene ancora in oggi lo stesso nome, dove era anticamente uno Spedale, come meglio apparirà più fotto, ove si vedrà ancora non essere maraviglia, che uno Spedale di Pescia fosse subordinato al Monastero di Fucecchio, poichè sembra che i Conti di Borgonuovo avessero dominio anche a. Pescia. Ancora da questa memoria si conosce che Pietro Abate di Fucecchio, non. è San Pietro Vescovo Albano, poichè non sarebbe stato tralasciato un titolo di tanta confiderazione, come non è stato lasciato sopra all'anno mexxviii.

#### MLXXXIII.

Enrico IV. con gran moltitudine di Scismatici mette nella Sede di S. Pietro Guiberto Vescovo di Ravenna Antipapa, facendolo confectare da' Vescovi di Modena e di Arezzo, senza curare il privilegio, che hanno in ciò i Vescovi Ostienese, Albanense, e Portuense, come racconta Bertoldo Costanziense.

### MLXXXIV.

Leone Vescovo di Pistoia eregge in Abhazia la Chiefa di San Michele Arcangelo di Forcoli ne' subborghi di Pistoia, e vi trasferisce i Monaci Vallombrosani, cavati dal Monastero di Fucecchio, come si dice nel suo Decreto appresso l' Vgbelli, essendovi tralle altre: Ita tamen ut a nobis vel nostris successoribus, quocumque tempore nullus eidem loco Abbas constituatur vel ordinetur, nist quem concorditer Monachi in codem loco babitantes elegerint cum confilio & adiutorio Abbatis Ficeclenfis, & corum , qui Congregationes Vallisumbrofac pro tempore regunt. Quia autem modo Ficeclen-sis Abbas suos ibi Monachos ponit, per eum eosdem Monachos volumus regi, si tamen Congregationes Vallisumbrosae non discordaverint &c.

IOI4

Gregorio VII. aduna un Concilio, e di nuovo fulmina la fentenza di scomunica contro Gniberto Antipapa, e contro Emico IV. Imperadore, e tutti i suoi fautori. Questa Sentenza su pubblicata da' Legati della Sede Apostolica, cioè da San Pietro Vescovo Albanoin Francia; e da Ottone Vescovo Ostiense in Germania, come ha lasciato scrito Bertoldo Costanziense. Altro Legato del Papa in Francia era G. Principe di Salerno, e ad essi il Papa scrisse la geguente lettera, che è la xxiii. del Libro viii. del suo Registro.

bro vIII. del suo Registro.
Gregorius Episcopus servus servorm
Dei dilettis filiis nostris P. Albanens Episcopo, & G. Principi Salernitano Legatis.
nostrae Apostolicae sedis in Gallias, salu-

sem & Apostolicam benedictionem .

Vobis commissa negotia non latent etiam vos, ita agi nostra, imo quia nostra im in vobis praesentia, & cunta digne peragite Dicendam autem est omnibus Gallis, & per veram obedientiam praecipiendum, ut anaquacque domus saltem unum denarium annuatim solvas Beato Petro, si eum recognoscum patrem & pastorem suum more antiquo. Nam Carolus Imperator (sicut legitur in Tomo cius, qui in archivo Ecclesiae. Beati Petri habetur) in tribus locis annuatim

•••••

tim colligebat mille & ducentas libras ad fervitium Apostolicae sedit, idest, Aquis grani, apud Podium Sanetae Mariae, & apud Sanetum Aegidium; excepto boc quod anusquisque proprie devotione offerebat. Idem were magnus Imperator Saxoniam obtulit beato Petro, cuius eam devicit adiutorio: & posuii signum devotionis & libertatis; sicut ips Saxones babent scriptum & prudentes illorum satis sciunt.

### MLXXXV.

Gregorio VII. scrive a Pietro Abate di Fucecchio il seguente Breve, dato in luce ancora dal Padre Fedele Soldani nella fua Istoria di Passigniano. Questo Pietro, non può effere il Cardinale Vescovo Albano, come si osservava, poichè il Papa non gli'darebbe il titolo di figlio, ma di fratello e Coepiscopo, come stila sempre nello scrivere a' Vescovi, e si può vedere ciò nel fuo Registro : Onde è evidente che quefto Abate Pietro, fu l' Abate successore di San Pietro, di cui si parlò sopra all' anno MLXXXII. S'inganna dunque molto il Franchi, mentre crede che questo Breve fia diretto a San Pietro , e col Franchi ancora il Signor Brocchi . Nè mi si dica che la lettera di Gregorio VII. feritta a San Pietro, e al Principe di Salerlerno, suoi Legati in Francia, dica dilellis filiis; perchè ivi non si parla solamente a S. Pietro, ma ancora al Principe di Salerno, che si dovea chiamare figlio, per non essere Vescovo; e di più il Papa vi aggiunge che Pietro è Vescovo Albano, titolo che non si può mai tacere, come pure si fa nell' Episto-la seguente, la quale è cavata dell' Archivio di Valiombrola, ed è di questo tenore.

Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei . Dilecto in Christo silio Petro Abbati Monasterii Ficiclensis eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Superne miserationis respectu ad boc universalis. Ecclesie curam suscepimus & Apostolici moderaminis sollicitudinem gerimus, ut iustis precantium votis attenta benignitate faveamus, & libramine equitatis omnibus in necessitate positis quamo Deo donante possumus subvenire debeamus. Precipue tamen de venerabilium locorum stabilitate pro debito bonore fumme Apostolice Sedis, eui speciali iure adberent, quantum ex divino adiutorio possibilitas datur nobis, pensandum & laborandum esse perpendimus. Proinde juxta petitionem tuam , Petre sili carissime , prefato Monasterio, cui tu preesse dignosceris, Ecclesias de Salamarthana cum ceteris Capellis circumiacentibus buiusmodi privilegio, & pre-Senti authoritatis nostre decreto indulgemus

concedimus atque firmamus . Statuentes etiam nullum Regum , vel Imperatorum , Antistitum nullum, quacumque dignitate preditum, vel quemquam, audere de bis, que eidem venerabili loco, vel a quibuslibet bominibus de proprio iure iam donata sunt, vel in futu-rum Dec miserante collata fuerint, su suinslibet anse occasione & specie minuere vel auferre, & five suis usibus applicare, vel aliis quasi piis de causis pro sue avaritie excusatione concedere: sed cuncta que ibi oblata funt vel offerre contigerit tam a te, quam ab eis, qui in tuo officio locoque successerint, perenni tempore & sine inquietudine aliqua volumus possideri, eorum quidem usibus pro quorum substentatione gubernationeque concessa funt modis omnibus profutura. Hec ergo omnia & preter ea, sicut supra diximus, quecumque nunc babet , atque in futurum Deo adiuvante, habere contigerit, in quibuslibet rebus mabilibus vel immobilibus per boc Apo-Stolice authoritatis' privilegium prefato Monasterio confirmamus & corroboramus, ne scilicet aliqua bumana temeritate inde aliquid auferatur, fed in sua integritate omnia custodiente Deo sub tua tuorumque successorum falubri ordinatione ac dispositione permaneant . Insuper cumdem venerabilem locum tali libertate donamus ut nullus Imperator, five Rex, five Marchio, aut Comes, vel Vicecomes, Part. III. Ar-

Archiepiscopus , aut Episcopus , sive aliqua bumana potestas super eum aliquam violentiam vel potestatem exercere presumant . Neque obeume Abbate alius ibi quacumque obreptionis astutia ordinetur, nist quem Fratres einsdem Cenobii cum communi consensu secundum timorem Dei elegerint . Et ad consecrandum eum ipsi Fratres advocens quemcumque volucrint Episcopum. Ne quovis modo quisque Episcopus vel Archiepi-Scopus locum ipsum, seu Cappellas, supradi-Etas, vel Presbyteros ab Abbate ibi conftitutos , excomunicare vel indicare andeas , fit femper sub tutela & immunitate Romana folius que Romani Pontificis iudicio confiftentes Omnipotenti Deo secure deserviant . A quocumque fieri voluerint in opus confecrationum in ipfo loco agendarum , Chrisma , Oleum San-Hum , Conferrationes Clericorum , tibi tuisque Successoribus Apostolica authoritate concedimus confirmamus & corroboramus ; quam prerogativam idcirco eidem fancto Loco tribuimus ut amodo confistendo sub Apostolice Sedis tantum iurisdictione magis magisque proficiat femper. Sitque Monasterium vestrum. fanctum ac liberum & tutum piorum omnium confluentium ibique refugium. Sit ab omni bumana & diabolica infestatione defensum, sitque pacis & tranquillitatis domicilium copiosa temporali semper ac spirituali iucundiditate repletum, Sit omnium virtutum plansarium ita benedictionis Apostolice ubertate feeundum & rore gratie Specialis infusum, ut multiplicem prolem Religionis Monastice ad Sancte Ecclefie Solatium Semper gignere , simulque ad eternam gloriam valeat emittere . Si quis verò Regum , Sacerdotum , Indicum , ac secularium personarum banc constitutionis paginam agnoscens contra eam venire temptaverit, ammonitus semel & iterum atque tersio , fi non Satisfactione congrua emendaverit , potestatis bonorisque sui dignitate careat & a Sacratissimo Corpore & Sanguine Domini Dei nastri Iesu Christi alienus fiat , & in extremo examine districte ultioni subiaceat . Cunctis autem iusta servantibus eidem loco sit pax Domini nostri Iesu Christi biç & in future feeulo Amen. Amen. Amen.

Datum Salerno per manus Petri S.
R. E. Presbyteri Cardinalis Anno Dominice Incarnationis MLXXXV. Indictione
Octava Anno Pontificatus D. Gregorii VII.

Pape Septimo Idus Maii.

Se questa Bolla di Gregorio VII. è genuina, come voglio credere, benchè aon si trovi nel Registro stampato di questo Papa, poichè se ne sa menzione da Invocenzio III. nel Cap. Cumolim De exceptionibus; mi pare che si comprenda da essa chiaramente, che il N 2 Mo-

Monastero di Fucecchio, era situato in luogo chiamato Salamarthana, poichè gli erano intorno le Chiese e le altre Cappelle di Salamarthana, cum ceteris Capellis circumiacentibus. Tutto ciò spiegato ancora chiaramente nella Bolla di Onorio III., in cui si dice insum Monasterium aut eins Monachos, nec adiacentes Ecclesias de Salamaribana cum Capellis luis &c. Così pure Innocenzio III. nel citato Cap.cum olim XV III. De exceptionibus discorre dell' Abate, e Monaci di Fuceccbio, e della Pieve di Salamarthana, con le Cappelle adiacenti ad essa, in tal maniera che non si discosta da quanto dice Gregorio VII., cui pure allega, come aveva fatto ancora Onorio III. Onde non si conosce da questi monumenti di tempi diversi, che il Monastero abbia. mai mutato fede, e sempre se ne favella come fituato nello stesso luogo, cioè in Salamarthana, che è il Poggio, in cui si vede in oggi la medesima Badia posseduta da' Francescani . Di più cosa certa è, che allato al Monastero vi era uno Spedale, come si conosce da una Carta del Conte Vgo del MCIV. in cui si dice. Offero tibi Deo & Ospitali iuxta Monasterium Sancti Salvatoris in loco, qui dicitur Ficecli, edificata. Ma questo SpeSpedale era sul poggio di Salamarthana, come apparisce da altra Carta del medesimo Conte Vgo del MCVIII. in cui dicesi: Osfero tibi omnipotenti Deo, ad Ospitale Sansti Salvatoris positi in monte, qui dicitur Salamarthana. Adunque il Monastero di Fuecechio è stato sempre sulla Collina, come ancora più sotto si cercherà di stabilire.

### MLXXXVII.

Sulla fine del mese di Maggio è consecrato Papa Vittore III. da' Cardinali Vescovi, Ottone Ossiense, e Pietro Albanense, con gli altri Cardinali, autore Bertoldo Constaziense.

Il Conte Vguiccione investe il Monastero di Mantignano di beni, come segue.

In Corifli Nomine. Brewis fecuvitatis bac firmitatis pro fucturis temporibus ad memoriam babendam, vel retinendam, qualiter factum est intus Cassello, qui nominatur Monte Cascioli, intus curte Vghistionis Comite silius boni Bolgari qui suit item Comes. In presentia Sesmundi silius boni Sesmundi, & Iobanni silius boni Donati & Nerli silius boni Sengnorelli, & Sengnorelli silius boni Reudaldo de loco Sancto Miniate, & alii plures Ibique in corumpredistorum presentium supradictus Vgo Cones

Towns Could

mes per lignum , quem sua detinebant manu sic investivi Gualfrido Presbitero re-Hores de Ecclesia , & Monasterio Sancte Marie . fito Mantinonano, a vice predicti Monasterii de integra una poctia de terra, que est posita in ipso loco Mantingno &c. Et insuper ible Vabiltione Comes spondet & promisit &c. Grimaldus Not. Non è maraviglia che il Conte Vguccione investa così di fondi e possessioni il Monastero di Mantignano situato tralla Greve, e l' Arno, in distanza di circa tre miglia da Firenze, poiche Cosimo della Rena scrive che egli ancora lo fondò. Altri però, come il Padre Placido Puccinelli, credono che il Monastero delle Monache di Mantignano fosse fondato da Vgo figlio d' Adalberto Marchese di Toscana, morto in Firenze l' anno MI. e nel Parlatorio delle Monache di S. Appollonia di Firenze, al quale fu da Eugenio IV. unito quel di Mantignano nel MCCCCXLI. fi vede un quadro, in cui è rappresentato il Marchese Vyo in atto di dare l' ordine, e di fondare questo Monaste-ro. Pure l'opinione di Cosimo della Rena è favorita dal sapersi, che egli era un eccellente, ed efattiffimo Antiquario; e dal vedere che le Membrane, e Strumenti antichì, i quali si conservano nel

nel Monastero di S. Appollonia, trasferitevi da quello di Mantignano, se sono anteriori a' tempi del Conte Vguccione, benchè nominino vari luoghi circonvicini, o Mantignano medesimo, pure non fanno mai menzione del Monastero; di cui la prima menzione si trova in questo anno MIXXXVII., ed è quella riportata qui fopra. Anzi in una di queste Cartapecore del MLXXIX. si nomina una terradel Conte V guccione confinante con un altra terra posta a Solicciano, ma non per questo si mentova in maniera veruna il Monastero di Mantignano, o Mantignana, poiche in tuttaddue queste maniere si trova nominato nell' antiche Carte. Quefto dunque è un segno evidente, che il Monastero di Mantignano non vi era innanzi a questi tempi. Nè molto osta, l' effervi memoria che molte Membrane dell' Archivio di Martignana perirono in una inondazione dell' Arno; perchè fi vede che pure non perirono molte, tutte anteriori a quest' anno MLXXXVII. le quali però non contengono la minima menzione di un tal Monastero. Le poche di notizie, che io apporto, e fono per apportare di questo antico Monastero, le ho cavate dall' Archivio commemorato delle Reverende Monache di N 4

S. Appollonia di Firenze, Monastero a cui , come si è detto , su unito quello di Mantignano, e che ebbe origine nel MCCCXXXIX, e contiene Vergini tutte Dame della primaria nobiltà, Abbadefsa delle quali è di presente la Madre. D. Maria Crocifissa Albizzi, Religiosa adorna di laudabilissime prerogative, e cortesia singolare, con la quale mi permesse di potere consultare le Cartapecore del suo Archivio, affistendovi la. Madre D. Anna Maria Martini, informatissima degli affari e memorie del Monastero, e il Signor Micheli Sacerdote Fiorentino, e Procuratore del Monastero. Ed è in verità molto verosomigliante, che presso al luogo, dove il Conte Lotario aveva fondato il Monasterio di Settimo pe' Religiosi Benedettini , il Conte Vguiccione suo nipote volesse un Monastero ancora di Monache militanti fotto la stessa regola, avendo egli tanti beni, e possessioni ne' contorni di Firenze, e spezialmente da quella parte, che dalle mura di questa Città tende verso Occidente alla finistra dell' Arno. Ma poichè fiamo ritornati a discorrere di Lotario opportunamente, stimerei qui non fuor di proposito di ripigliare da capo la Storia di questi Contii illustri, e di supplire a' racconti fatti,e alle memorie riportate, con nuove notizie acquistate dopo: tanto più che io ancora non era sicuro, che il Conte, Lotario fosse stato fondatore del Monastero di Settimo, avendo deferito più a Cosimo della Rena, che al Borgbino, e ad altri, i quali affermano che egline fosse l'institutore, come su in verità. Benchè si possono conciliare. le opinioni con dire, che Cosimo della Rena, parla in quella maniera, perchè Lotario fu quello, che introdusse la forma di Monasterio in Settimo, e nella sua Chiesa, che vi era ancora, per l' innanzi; e gli altri l' hanno detto fondatore, perchè è in verità un fondare di nuovo, quando s'induce una. nuova forma di vivere in alcun luogo; e si sa Monastero quello, che prima non era . In che anno il Conte Lotario facesse ciò non costa, ma si sà di certo, che nel DCCCCIIC. Ottone III. Imperadore prese questo Monastero in protezione, e il Diploma è stato pubblicato dall' Vgbelli, e commemorato da noi fopra a pag. 2. Il Padre Baccetti però nella Storia del Monastero di Settimo scrive che il Conte Lotario fondasse questo Monastero nell' anno peccelxxxiv. ma The non

non producendo riscontro autentico di questa sua asserzione, lascerò l' affare, sopra la sua sede. Che poi il Conte Lotario sosse di Conte Lotario sosse al come di Monasterio a Settimo l'afferma, ed esprime in suo Diploma dato nel MXV. Errico I. Imperadore, onde non vi è più luogo di dubitare sopra di ciò. Il Diploma di Errico è quello, che segue.

In nomine Sancte & Individue Trinitatis. Henricus divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus, omnibus nostris fidelibus presentibus & futuris notum effe volumus quoniam pro Dei amore Vvarinum Abbatem & Monachos sub se Deo fa-mulantes in Monasterio Sancti Salvatoris quod est situm in loco qui vocatur Septimo, anod Lotharins Comes pro remedio sue anime ad Monasterium ordinavit. Et Ecclesiam Beate Marie que vocatur Agnano, cum omni Sua pertinentia. Et Ecclesiam Sancti Donati que est sita in Locardo cum omni sua pertinentia. Et Ecclesiam Sancti Martini de Palma cum omni sua pertinentia: Cortem vero de Mantiniano cum sua pertinentia. Et tres massaritias in Monte Murello ubi dicitur Lunzano. Nec non omnes alias res 6 proprietates quas ipsum Monasterium babet. Et cum omnibus rebus mobilibus & immobilibus, acquifitis & acquirendis, iure

ei pertinentibus, sub nofiri mundiburdii suisione recepimus . Ideoque inbemus , ut nullus Episcopus Marchio Comes Vicecomes nullaque nostri Imperii magna parvaque persona prefatum Warinum Abbatem cum omnibus suis successoribus seu Monachis inibi Deo famulantibus qui mode sunt, aut pro tempore inibi Deo famulare debent, de omnibus, que supra leguntur, inquietare, molestare vel disvestire sine legati indicio pre-Samat. Si quis igitur buius nostri mundiburdii violator extiterit sciat se compositurum auti optimi libras C. medictatem. camere nostre, & medietatem prefato Abbati suisque successoribus. Quod us verius credatur, & diligentius ab omnibus observetur, sieillo nostro iustimas infigniri.

Datum Anno D. MXV. Indictione XII Anno D. Henrici Imperatoris Augustiregnantis XII. Imperii autemeius IX. Actimm in Papiano felicit. Am. ec.

Parimente che Lotario fia stato quello, che ordinò a Monastero la Chiesadi Settimo, si assevera in altro Diploma dell' Imperadore Errico III. dato nell' anno MXLVII. Indizione XV. il quale insieme coll'antecedente, e con un altro di Errico VII. dato nel mccoxi. siccome col menovato sopra di Ottone III. sanno registrati in un Volume in Cartaper-

gamena, feritto per quanto pare nel Secolo xiv. del Monastero di Cestello di Firenze; il quale Volume con un altro fimile contiene le copie de' Diplomi, Bolle , Privilegi , Indulti , Donazioni , e contratti fatti a favore del Monasterio di Settimo. Il Borgbino scrive, che i fondatori del Monastero di Settimo fussero certi Conti, cui crede Conti di Mangona, i quali edificassero quello intorno al DCCCG-IXXX; e foggiunge che il Conte Lotarie arricchi la Badia di molti beni. Ma. forse i Conti di Mangona in quei tempi non erano altri, che quei di Fucecchio, i quali avevano possessioni ancora a Mangona, come si vedrà nel proseguimento. Atto Vescovo di Pistoia nella Vita di San Giovanni Gualberto, seppure è Atto lo Scrittore di questa vita, sembra ad alcuni farne autore il Conte Bulgaro, figlinolo di Lotario; ma inverità non dice questo, ma solo chè il Conte Bulgaro, come padrone lo donò a San Giovanni Gualberto, e ciò offervano ancora il Borghino, ed il Franchi; fegno evidente che i suoi maggiori n'erano stati i fondatori. Se gli è vero che il Monaflero fosse instituito intorno al xxm. torna molto a proposito perchè ne fusse autore Lotario, il quale fioriva appunto

in questo tempo, e visse almeno sino al MXXIV., poichè trovo che nell'anno primo di Corrado II. Imperadore in Italia, Lotario Conte del quondam Cadulo, che fu Conte, e Adalascia Contessa, per l' anima di Rinieri, che fu figlio loro, offeriscono alla Chiesa di San Salvatore vieino all' Arno beni a Fucecchio; e si roga Ser Rodolfo, in Pergamena deil' Archivio Archiepiscopale di Lucca gnata † † .75. Non voglio lasciare di notare qui, che Lotario essendo figliuolo di Gemma, figlia di Landolfo Principe di Benevento, veniva ad essere nipote della Contessa Giulia, come si legge appresfoil'Vgbelli, figlia pure di quel Principe Landolfo, che essendo vedova del Conte Rodolfo nel MVII. col consenso d' Ildebrando suo figliuolo, commuta alcuni beni con Benedetto Vescovo di Volterra i tra' quali è una Corte a Marcignana, que detinet Omilio. Le liberalità però del Conte Lotario verso il Monastero di Fucecchio cominciarono molto prima di quello, che abbia fegnato io fopra a. pag. 888. poiche ho notizia di Lucca, che nell' Archivio di quello Arcivescovado vi è una Membrana segnata † † E. 23. scritta nell' anno VI. di Ottone III-Imperadore Indizione xv.: cioè nel DOCCENEVI

DCCCCXCVI. in cui Lotario Conte del quondam Cadulo Conte per l' anima fua, e per l' anima del padre e della madre, e per l' anima di Adalacia fua moglie, offerisce alla Chiesa e Monastero di San Salvadore, e di Santa Maria, a Borgonuovo vicino al fiume Arno. beni posti a Santo Vito, e si roga Pietre Notaio. Questo Santo Vito è quel Borgo e Chiefa, di cui lungamente abbiamo ragionato sopra a pag. 338. e seguenti. Sembra da questa notizia ricavarsi, che il Conte Cadulo in quelto anno DCCCCKCVII. fosse già morto. Io dubiro che appartenga ancora al Conte Lotario la donazione fatta al Monastero di San Salvadore di Fucecebio nel MVIII. agli XI. Gingno Indizione vi. di cui si conserva la Carta nell' Archivio Archiepiscopale di Lucca segnata + G. 61. e di cui mi è stata. trasmessa solamente la seguente memoria : Offersio ad Ecclesiam de Ficechio de bonis in Cantignano, & Piscia minore. Ora che Conti di Borgonuovo avessero i beni intorno alle Pescie già si è veduto, e meglio fi vedrà nel profeguimento, ficcome che gli avessero ancora in Catignano. Ma poichè nulla voglio lasciare di tutto ciò, che può avere attenenza a' nostri Conti, e avendo lo sopra a p. 877. trat-

trattato alquanto della Contessa Villa . forella del Conte Lotario, mi giova offervare qui della medesima, che intorno all' anno Deceexev., Guilla-Contessa, moglie di Ranieri, e i Conti-Bernardo, Ranieri, e Walfrido fratelli, donarono, essendo in Siena, molti beni alla Chiesa Fiorentina, come si ricava dallo Strumento di Lamberto Vescovo di Firenze appresso l' Vgbelli, nel quale Strumento però Ranieri, marito di Guilla, è chiamato patruelis di quegli altri Conti . De' donativi poi fatti alla Badia di Settimo dal Coute Guglielmo Bulgaro figlio di Lotario trovo quello dell' Ofpitale, oggi volgarmente lo Stale, Chiesa tra Bologna, e Firenze; della qual donazione già i Fiorentini si servirono in una disputa di confini avuta co' Bolognesi , come scrive Matteo Villani, al dire del Borghino. Io ne produrrò lo Strumento, cavato dall' Archivio del Monastero di Cestello di Firenze . dove sono state trasferite le Cartapecore di Settimo, in cui si dice di più che Adalasia Contessa, madre del Conte Guglielmo. sevolta in Settimo. Lo Strumento adunque è quello, che segue.

In nomine Dei eterni . Anno ab incarnatione eius quadragesimo ottavo post mille; & anno imperii Domini Heirici Imperatoris Au-

gusti, filii Domini Curradi, anno Imperii eins Secundo , Septimo iduum Decembris , indistione Secunda. Quoniam divinitus dictum accipimus, date elimofina , & ecce omnia munda funt vobis, & date & dabitur vobis. Et de Santtis Dominus ait : qui vos recipit , me recipit ; Ideo Christo auctore, Ego quidem Wilielmus somes silius boni Lottarii, qui sui idem Comes, per Dei amorem & remedio anime mee & genitoris mei, & boni Adalagie genitricis mee, per hanc cartulam offersionis nostre dare tradere atque offerre previdi Ecclesie & Monasterio Sancti Salvatori sito Septimo, quod est nostri iuris , idest Oratorium & Ecclesia que olim fuit bedificata ad bonorem Dei & Santti Salvatoris que est posita in loco Gallano, ubi dicitur Ospitale, cum, omni iure & adiacentiis & percinentiis suis, vel quidquid & quantum in predicto pertinet loco . Ego prefatus Wilielmus Comes ibidem concession babeo, vel quidquid ubi--cumque ibi pertinens effe invenitur, omnia in integrum in ipfo venerabili loco fito Septimo dare tradere atque offerre previdi quantum ab bac die ufque in finem secli iure proprietario in potestate predicti Monasterii Sancti Salvatoris sito Septimo, ubi Dominus Petrus Diaconus, Abbas effe videtur & in potestate Abbatum qui pro tempore ibidem fueritt -

rint firmum flabilem debeat permanere ad regendum disponendum ordinandum frumdum 6 Monacos Sancte vite & bone oppinionis iuxta loci possibilitate ibidem statuendum propositumque super cos regulam secundum beati Benedicti ordinandum, qui nibil contra precepta regule, vel ipsius Abbatis, qui in predicto Monasterio fuerit sito Septimo, facere presumat. Et si quod absit secerit sine no-Ara vel nostrorum beredum ac proberedum condictione, secundum candem regulam ft Abbati visum fuerit debeat degradari substituto alio meliore. Statuentes etiam decrevimus ut bona vel quelibet res & substantia tans mobilium quam immobilium, vel familie que Deo donante in presenti in illo loco sunt concessa, aut in futurum fuerint, semper in potestate Abbatis Monasterii de Septimo de. beant permanere quantum ad fuam vel suorum Monacorum vel Subiectorum vel Mona. fterii necessitatem, exinde quantum secundum deum & salutem anime visum fuerit omni tempore debeat accipere & dispensare & pro utilitate sui Monasterii ant einsdem loci aliis bominibus sapienter distribuere, & quidquid melius secundum Deum ei vifum fuerit facere . Fines autem & terminos loci illins cum suis adiacentiis ita decernimus sicut iam. olim concessimus. Va ab oriente parte a Nespolo de brixa usque ad loco lupo usque ad Part. III. Arafiraciciola & ficut ipfa firaticciola decurvit usque ad collina. Va meridie vero ab ipsa collina usque ad Feum Vbaldi, & da Feo V baldi usque ad Feo Carboni. Et da Feo de Carbone usque ad collina de monte & usque ad fontem grosna & sicut trait vado a stornito. Da occidente a vado a flornito usque ad montem Fontani & usque ad vixa de palestro. Ad aquilonem vero da rixa de palestro revertitur usque ad Nespulum, & ut omnibus predictis & denominatis terris & rebus & omnes planitias & pertinentias carum in comitata Bononienfem & Florentinum . Igitur predictum oratorium & Ecclesiam sito Ospitale cum omnibus terris & pertinentibus & adiacentiis fuis una cum calis & bedificiis & universis fabricis fuis cum campis paschuis silvis arboribus pomiferis fruttiferis castanietis virgaretis cultis & incultis, rebus divisis & indivihis . tam in montibus quam in alpibus & in collibus & in vallibus adque planitiis cum terminis & accessionibus & ingressionibus earum, seu cum superioribus & inferioribus suis & cum omnibus iuribus & pertinentiis suis omnia in omnibus ubicumque de caufa dicta pertinentia predicti oratorii pertinens ese invenitur in integrum transacto nomine , Deo & predicte Ecclefie & Monasterio Saniti Salvatoris fito Septime , pro anima mea 6

anima genitoris mei & genitricis mee Adalasie ibidem requiescentis, offero ut omni tempore rectores ipfins venerabilis loci, ficut fuperius legitur ad utilitatem ipfins Ecclefie babeantur potestatem tenendi possidendi imperandi & fruendi ut pro animabus nostris leto corde quotidianas Domini preces. valeant exibere. Si vero quod futurum effe non credo Ego Wilielmus comes , quod abfit , aut ullus beredum meorum feu quelibes persona contra banc cartulam offersionis ire quomodocumque temptaverimus, camretollere vel minorare vel corrumpere in aliquo quesierimus, vel si ab omni adversa parte legaliter ad partem insius Ecclesie & Monasterii defendere nam potuerimus , & cas nobis non defensaverimus, tunc in duplum omnes nos fubstancias tali modo tales restienero quales tune ipse fuerint de nostris propriis debeamus, insuper & multam auri optimi libras quatuor ad partem ipfius Ecclefie perfolvere debeamus, & post solutam penam bec cartula offersionis decreti nomine omni tempore in fua maneat firmitate, & ft oppositum fuerit Rettoribus supradicti loci, qui pro tempore fuerint , licentiam & potestatem babeant une cum ista cartula offersonis sausam exinde agendum sinem ponendum res proprias reddendum & usque ad veram legem perducendum quam melius potuerint; ficut & ego facere debni. Actum

Actum iuxta Ecclesiam predicti Mona-Serii loco Septimo territorio Florentino

Ego Wilielmo Comes per banc cartulam decrevi offerfionis nomine a me facta.

Signum manus Ildebrandi filii boni Gherardi rogati testis .

Signum manus Hugonis filii boni Gherar-

di rogati teltis .

Signum manus Vvidonis filii boni Vberti rogati testis. Signum manus Vvidonis filii boni. Averardi qui & Corbulo fuit vo: catus rogati testis .

Signum manus Ildebrandi silii V gonis

rogati testis. gati testis.

Da questo strumento non si può raccorre che nel MXLVIH. il Monaffero di Settimo fosse già stato donato dal Conte Guglielmo a San Giovanni Gualberto, e per conseguenza a' Vallombrosani; e nemmeno che fosse dato loro in questo anno, intorno a cui stimano che seguisse una tale donazione il Borghino, ed il Franchi. Io però non posso condescendere alla loro opinione, poiche Andrea da Genova scrive che quel Monasterò fu dato a San Giovanni Gualberto in tempo che Vgone Abate, essendo in discordia co' Monaci, si era ritirato; ed era il Monastero rimasto senza Rettore. In quello Strumento fi dice chiaramen- .

mente che in questo anno era Abare di Settimo Pietro Diacono, onde non fi può verificare, che in questo anno fosse il Monastero senza Rettore, per l'assenza dell' Abate Voone. Nel MLIV. era Abate Serafino, nel quale anno egli concesse in emfiteusi molti beni del Monastero di Settimo ; onde forse dopo questo tempo fu data quella Badia a San Giovanni Gualberto, e forfe non molto tempo innanzi del MLXVIII in cui fegui il celebre miracolo di San Pietro Igneo : E' da notare che gli antichi Scrittori celebrano il Conte Guglielmo Bulgaro per como Cattolicissimo ; di landabilissimi coftumi | e gran difensore della fede, come lo dicono Andrea da Genova, e Xante Perugino . Del Conte Bulgaro trovo questa altra memoria del mi.vii. negli Spogli delle Scritture del Monastero di Forcole appresso Piero Amonio del-I' Ancifa in fuo libro F. efistente nell' Archivio di S. A. R. il Granduca di Toscana . In presenza di Pietro Giudice e di Walberto Giudice, Tenzzo e Corbulo, nec non Vicecomes Ildebrando D. Bulgarelli Comes distentores buius placiti in loco Fontana Vitoli chamavit ad Comitem Bulgarum iffinis Co. mitatns . Nunc predictas Ildebraudo Vice-

comes luffit venire D. Abbatem in placito. & ipfe venit , presentavit se in placitum. cum advocato suo cum argumentis, & instrumentis & testimoni , & initiavit dicere per advocatum funm, O D. Vicecomes presto fum in placito cum meo argumento. A aliqua persona, apparnerit qui tentaverit vel tenture voluerit aberei, aut caufare voluerit oepis cum clamare & dicere cc. Da quefte memoria forle si conosce, che il Monastero di San Michele di Forcole vi era affai tempo innanzi del muxxiv. , in cui Liene Vescovo di Pistoia vi trasferi i Monaci Vallombrofani, onde bifogna, correggere quello che si disse sopra a pag-1013. fulla sifcorta dell' Vybelli , cioè che questo Leone Vescovo erigesse in Abhaña per la prima volta la Chiefa di San Michele di Forcole Nell' anno MLX vill terminano le memorie del Conte Guolidmo Bulgaro appresso di me, non potendo dire altro di lui fe non , che ebbe per moglie Galdia, la quale è fepolta in una Cafsa di marmo posta dayanti la Ghiesa di Sertino colla feguente inferizione nella facciata , che riguarda l' Occidente: 'ne or 20014 1 ......

Gasdia dieta sui generoso stemmate dueta, Atque vini clari morte din tabida,

Gloria, fama, decus, congestio divitiarum,
Nobilitas carnis, quam cito morte sugis?
Corpus terra voret, sed spiritus ibit ad astru
Evectus meritis, asque nasi studis.
Te nimium posco vel tantum dicere, sector,
Iunge deus sanctis quaeso tuam samulam.

Di questa Gasdia, moglie del Conte Guglielmo, trovo memoria ancora in una Carta di Pietro II. Abate del Monastero di Santa Maria di Firenze, il quale visse sotto Alessanto III. che regnò dal mext. al mexxim e questa Carta è stata pubblicata dal P. Placido Paccinelli, in cui si legge fralle altre, Insuper pro animabus Comitis (Lotharii) suarque Adalassa coniusis, ac pro remedio animarum Busquri Comitis, & Gasdie sue devotissime coniusis, & sliorum suorum. Dalte quali parole si può arguire, che questi Contidonarono ancora alla Badia Fiorentina.

Avendo dunque il Monastero di Settimo già cominciato ad esfere opulento, e ragguardevole, Leone Ix. Papa concedè privilegi a Pietro Abate, e a' Monaci di quel Monastero, nell' anno seguente, cioè nel mxxxxxx, e questa Bolla è riportata dall' Vgbelli ne' Vescovi Fiorentini. Nè è maraviglia che il Conte Guglielmo saccesse questa ampla donazione alla glielmo faccesse questa ampla donazione alla Ba-

Badia di Settimo, poichè era molto dedito a tali pie munificenze, come si è veduto sopra da quello, che sece a favore del Monastero di San Salvadore di Fucecchio, al quale Monastero sembra che facesse un altra donazione nel MXXXIV. oltre a quella registrata sopra a pag. 896. a questo medesimo anno, poiche io trova nell' Archivio Archiepiscopale di Lucca uno Strumento di tal donazione, rogato però dal medefimo Notaio Ser Lamberto, che rogò quello riportato alla detta pag. 866., ma segnato con diversa nota cioè † † P. 24. nel quale fi dice, che Bulgarello del quondam Lotario già Conte, per l' anima sua, e di Vgo sue fratello, offerisce beni al Monastero di San Salvadore di Borgonnovo al Ponte Bonfiglio. Ma bisognerebbe potere consultare questa Membrana, per riconoscere se fosse una semplice copia dello Strumento allegato sopra a pag. 896. alla quale notizia si dee aggiungere, che i beni donati dal Conte Guglielmo erano posti a Montemagno. Era in questo anno Abate di Fuceccbio Vberto, che si è veduto sopra a pag. 897. essere ancora nel MI II. Avendo noi inserite quì opportunamente queste memorie tralasciate de' nostri Conti, e de' Monasteri loro, resta fosolamente da osservare che il dottissimo Sig. Lodovico Antonio Muratori nel Tomo III. delle sue antichità del medio Evo dice, che il nostro Conte Vguiccione è stato ancora Marchese di Toscana, consondendolo probabilmente col Marchese Vguiccione figliuolo del Marchese Rinieri, il quale su anteriore al nostro Vguiccione, siccome si può vedere dalla Serie de' Marchesi di Toscana, ordinata da Cosmo della Rena.

## MLXXXVIII.

Vrbano II. è fatto Papa, il quale concesse privilegi, e immunità all' Abbazia di Fucecchio, per quanto si ricava dagli Estratti del Tondoli, e si ha per indubitato dalla Bolla d'Onorio III. cui riporteremo al fuo luogo. Questo Papa di più scriffe lettere a Pietro Monaco Vallombrofano, Vescovo di Pifloia , il quale io credo che fia Pietro Abate di Fucecchio, di cui fopra più d' una volta si è favellato; e il quale nel M-LXXXIV. messe i suoi Monaci nel Monaflero di San Michele Arcangelo di Forcule; onde forse in ricompensa, e per la stima, che avea, fu fatto poi Vescovo di quella Città. In questo stesso anno Vguecione Conte del quondam Bulgarello, e Ci-

e all'anno feguente. Si pretende che a Fue oeschio si conservi la Mitra, e il Pastorale di San Pietro Igneo ; e Monfignor Ginfeppe Suarez, Vefcovo di San Miniato, ha nel MDCCXXXX. autenticate dette Reliquie, come riferifce il Signor Doctor Brocchi nella Vita: Egli pure narra che nel luogo, dove fi è fempre tenuto, che San Pietro Igned fosse Sepolto, infieme con altri Beati dell'ordine Valombrofano nessuni det quali erano Voscovi, finè -trovato un cadavere in caffa con fegno d' una Mitra, la quale effo crede indizio che quelle Reliquie sieno del San-10. Io avea tralasciato di dire di queflo Santo Vescovo, qualmente l' Ammirato nelle Vite de' Vescovi di Fiesalet. ove parla del Vescovo Guglielmo, crede che la Pieve di San Martino di Valdirubbiana, fia ftata dedicata dal Cardinale San Pietro Ivneo , leggendofi in essa la seguence Inscrizione: Anno ab Incarnatione Domini noftri Iefu Christi wi-LXXVII. Septimo Idus Febr. Indict. XV. tenspore Gregorii VII. Papae dedicata est bues Ecclesia ad bonorem Domini nostri Icha Chrifti , & Sanctae Mariae cum XII. Apoliolis , & Sancti Blafii martyrum , & Sancti Michaelis Archangeli, & Sancti Nicolai Confosoris, Santi Ioannis Banti-

Baptistae, & Sancti Ioanniss Evangelistae, & Sancti Benedicii Abbatis; ab Episcopo Petro Cardinale Romanae Ecclesiae, & ab Episcopo Fesolanensis nomine Gualgelmone. Christus inhac aula sit Custos iure facrata.

Si è offervato fopra a pag. 1008. che nell' anno MIXXVII fi vede effere Preposito della Chiesa di Fucecchio un tale Azzone, che diceli Reverentissimus nec non & Sapientissimus, titolo molto onorifico, e che manifestamente lo moftra effere superiore dell' Abbazia di Fuccochio; poiche in quei tempi non pare che fossero altre Chiese in Fuceochie, le quali portassero seco una tale dignità. Ma fi vede altresì, che in questo stesso anno era Abate di Fucecchie San Pietro Ignes, benchè già Vescovo e Cardinale : poiche le memorie degli Archivi di Lucca portano che nel MLXXVII. MLXXVIII., e MLXXIX. San Pietro Igneo era Abate di Fucecchio, e Vescovo Albanese, come si vede da quella riportata alla citata pagina, e dalle feguenti parole di Francesco Marta Fiorentini nel Libro II. delle Memorie di Matilda: Le memorie di quel Santo Cardinale conservate in Lucca, ce lo ricordano Abate di Fucecchio nel principio di Dicembre, e di Febbraio degli anni precedenti 1077. 6 1078. e nel fine del 1079; ficficcome lo chiamano le Memorie del di 2'3. d' Octobre del MLXXIV. unendo al ticolo d' Abate quello di Reverendifsimo Vescovo d' Albano, come testifica lo stesso Fiorentini nel Libro I. delle dette Memorie. Si potrebbe forse supire questa difficoltà col dire che San Pietro Igneo , essendo stato fatto Vescovo e Cardinale, e perciò essendo necessitato a stare assente molto dalla sua Abbazia, avesse costituito alcuno in suo luogo per governarla, senza cessare esso di essere Abate, è che tale fosse quello Azzone Preposito. E' poichè il Fiorentini non da indizio di avere vedute Memorie posteriori all' anno MLXXIX. , nelle quali San Pietro fi nomini Abate di Fucecchio, io sarei di parere che egli nell' anno seguente, o li intorno, vedendo d' essere costretto a stare lungo tempo assente non solo dalla fua Badia, ma ancora dall' Italia, per cagione delle Legazioni, lasciasse di essere più Abate di Fucecchio, e gli fosse dato per successore l'altro Pietro, di cui abbiamo discorso sopra a pag. 1011. e seguenti. Santo Atto medefimo nella Vita di San Giovanni Gualberto pare che indichi, che San Pietro cesso d'effere Abate di Facecchio, mentre di lui così ferive : Eo tempore Comes Bulgarus religionem & fancti-10tatem, invictamque conftantiams adverfus baereticos Beati Ioannis, Suorumque Monachorum admiratus, in Monasterio Ficiclenti. Venerabilem Petrum , qui per ignem mirifise transierat , rogavit Sanctum Iobannem in Abbatis officio constituere. Cuius petitionibus adnuens eidem loco praedictum virum in-Abbatis officio praefecit : qui postmodum inde abstractus, & Romam Deo volente deductus, post custodiam vaccarum & asinorum , quam in Vallumbrofa iustu Beati Iobannis bumiliter tenuit ; post gradum Pracpositi penes Passinianum, & Abbatis officium in antedicto Ficiclo, decemer exftitit Cardinalis & Episcopus Albanensis . Da queste parole si conosce chiaramente che il Praspositus, era di grado inferiore all' Abate.

## MLXXXIX.

Il Conte Vgo supplica Vrbano II. Sommo Pontesce, ed ottiene di potere ereggere la Chiesa di San Giovambatista di Fueccibio in Cura, che abbia il sonte Battesimale; e concederla all'Abate di San Salvadore, il quale abbia la cura perpetua, e disposizione, di detta Chiesa, come costa dalla Bolla dell'erezione, e concessione, allegata ne' lodati Estratti del Tondoli. Il detto Vgore, o Vgneciona Conte, figliuolo del Conte Gugliel-

glielmo Bulgaro, infieme con Cilia, fua moglie, offerisce ancora a Dio la Chiesa di S. Maria del Monastero, e dona a quel Monastero molti beni, alcuni de' quali fono in un luogo chiamato Colleleoni vicino 2 Pescia; perchè i Conti di Fucecchio aveano molte possessioni ancora la, come si accennò sopra. Gli altri beni si dicono vicini alla Chiesa di San Pietro, e in luogo chiamato Castaneola presso al fiume Sora; e dona ancora i mulini del fiume Caldana. Questo Strumento è stato pubblicato nella seconda Parte del Cronico di Leone d' Orviete, e la donazione è fatta ancora col confenso d' Vgolino, e di Rinuccino, fratelli germani, i quali nella soscrizione si dicono figlinoli della Contessa Cilia. Questa è la fondazione del celebre Monastero di Santa Maria di Morrona, benchè non sia espresso, nominatamente; e la Chiesa, che qui si nomina di San Pietro, è forse la Chiesa e Monastero di Palazzuolo a Monte Verde, del quale pure è stato dato in luce uno Strumento di donazione fatta dal Conte Vgo figliuolo del Conte Ridolfo, e dalla Contessa Giulitta figliuola di Gulielmo, fua moglie, nel Cronico citato, ed è del MLMI. Si conosce dallo Strumento, che la madre di questo secondo Conte Vgo fi chia-

chiamava Matilde . E' da notarti che il Conte Vgo, figlio di Bulgaro, che nell' Instrumento si chiama Vgo, nella soscrizione si dice Vguiccione, come ordinariamente era detto. Da un altro Strumento o Edicto, fatto da. Vgone e da Lotario figliuoli di questo Vguccione, si ricava chiaramente di qual Monastero si parli nel sopraddetto Strumento, e si conosce indubitatamente che in questo Strumento, come si è detto, si sa la sondazione e dotazione del Monastero di Santa Maria di Morrona dal Conte Vguccione, e da Cilia fua moglie; poichè i due figli così parlano nell' altro Diploma, pubblicato pure nel Cronico predetto . Nos Vgo, & Lutherins Comites , Comitis filii quondam Huvviccionis . Sic pat. ipfe Monasterii Morr. auctor & primus stabilitor post dictum cum coninge sua genitrice nostra exstitit ad bonorem Dei , & Beate Virginis Marie, Sancti B. omniumque simul Sanctorum etc. Adunque in questo anno MLXXXIX. fu fondato dal Conte Vguccione il Monastero di Morrona, al quale i due figli Vgone e Lottieri, concedono privilegi nel mentovato loro Strumento, nel quale si dice, che il Vesco-vo in consignatione illius Abbatie cum iam dicto genitore nostro, messe la scomunica. a chi

a chi avesse fatto alcun danno ne' beni di detto Monastero, o non gli avesse pagato quello, che doveva. Questo Vescovo dunque o su Opilione, che cominciò il suo Vescovado dopo l' anno MLXXXI, o Ruggieri, di cui si trova memoria dal MIIC. fino al MCXV. mentre in mezzo a questi due non vi sia stato qualcuno altro ignoto a noi. La verità si è, che secondo questo Strumento l' anno MLXXXIX. la Chiefa Volterrana non era vacante. ed avea il suo Vescovo. e si conosce insieme che i Conti di Fucecchio avevano gran possessioni ancora nel Volterrano, e nel Pisano. Trattandosi qui della fondazione d'un infigne Monastero, come è quello di Morrona, fatta da' Conti di Fucecchio, de' quali andiamo raccogliendo tutte le memorie possibili ; e non volendo noi lasciare di riportare altre notizie riguardanti detto Monastero nel proseguimento, non ci sembra fuor di proposito il riprodurre qui la Carta della fondazione tale, quale fu pubblicata al Cronico di Leone d' Orvieto. E' dunque la seguente.

In Nomina Domini Nostri Issu Christi eterni Anno ab Incornatione eius millesimo octuagesimo nono, Mense Martii, Indictione duodecima

Part. III.

P

Nos

Nos quidem debitores operum Dei ad faciendum ea ex innumeris beneficiis eius in nos recognoscimus , dicente Propheta : Vovete & reddite Domino Deo vestro omnes, qui in circuitu eius affertis munera. Ideirco Nos Vgo Comes, filius quondam Bulgari Comitis, & Cillia Iugalis, sub notitia duorum proximorum parentum meorum Vgolini, & Rainuccini germani, interrogata me Cillia. & congnita nullam me paffam violentiam, voluntarie bunc contractum celebrare communiter & legaliter, dato confensu, per banc cartam offerimus tibi Domino Ecclefiam Sancte Marie de Monasterio, & eidem Ecclesie donamus cedimus tradimus omnia, que Monachi predicte vefire Ecclefic modo babere & detinere videntur , cum casis , & terris , vineis , filvis, & buscareis, cultis & incultis omnibus, que eorum partem tenent, & nomi-native corum casam & res massaritias, que detinuit Lambertus presbyter, & il-Tam , quam detinuit Gerardus Castaldio , of aliam, quam detinuit Ioannes Corado, que posite sun prope Ecclesiam Sancii Petri . Et offerimus eidem Ecclesse aliam casam & res massaritas positas in loco qui dicitur Castaneola prope fluvio, qui dicitur Sora , & aliam cafam & res maf. Saritias . . . . cum sex cultris de

filva in loco, qui vocatur Collelconi prope Piscia . . . eidem Eccle-sic illa molendina, que sunt in fluvio Caldana cum aquis & aqueductibus sive omni-bus discursionibus suis, & cum omnibus, que nos . . . Vgo Comes , & Cilia vel nostri beredes . . . . . predicte Ecclefie Dei concefferimus, ut ca omnia que supra scripta suns sine vitiis, Dei & predicte Ecclesse ad usum sumptum & sommodum dispensationemque Deo militantium proprietario nomine. Quam nostram offersionem st nos . . . Coniugales vel nofiri beredes retollere , vel diminuere , fen in aliquo transmutare questerimus, per aliquod ingenium; aut si nos Coniugales vel nostri beredes ca omnia ad bonorem Dei & predicte Ecclesie Dei Genitricis Marie non defensaverimus, aut fi defensionem Rectoribus einsdem Ecclesie & Monasterii in integrum non fecerimus de omnibus rebus ipfius Ecclefie , & de perfonis ibidem Deo servientium, & ministrorum suorum, tam de nobis & nostris, quam & de quocumque, qui res preditte Ecclesio iniuste rapuerit, spondenius nos Iugales communiter, & legaliter dato consensu, nos, nostrosque beredes debere componere auri optimi libras centum, partim predicte Ecclefie & Monasterio . Es insuper supra

violatores suprascriptorum omnis malediciio ira & indignatio in omnes veniat contra omnia bacc operantium, sique super cos anathema Maranatha, idest percant cum Dominus advenerit. Et bec omni tempore ut vera appareant, sidebrandum nomine Domini Imperatoris, pro nobis bec scribere communiter nos sugales, & legaliter dato consensu rogavimus.

A Signum suprascriptorumdem Veuccioni Comitis & Cilie Ingales, qui banc oblationis paginam sieri rogaverunt, & suprascripto Comiti eidem uxori sue consensi.

Signum Domini Vgolini & Rainuccini germani , filii | uprascriptae Comitisse Cilie Signum Domini Lamberti filii Domini

Signum Domini Lamberti filii Domini Rustichi, & Bernardi filio Domini Rocchi rogati testes fuerunt

Signum Domini Gherardi Castaldio filio Domini Liccci, & Vobi filii Domini Sesmundis, & Roinucci filio Domini Vitalis rogati testes Dominus Ildebrandus nomine Domini

Imperatoris post predicta complevi, &dedi.

Questo Strumento è molto guasto

e corrotto.

## MXC.

Il Conte Vguccione con Cilia figliuola di Teuzzo sua moglie concedono inquest'anno privilegio, e conferma a far-

vore del Monastero di Settimo, e tra gli altri beni gli confermano quelli posti in Ficeccbio, i quali si conosce effere stati posseduti dal medesimo Monastero ancora nel MCCXXXVII. nel qual' anno Gregorio IX. Sommo Pentefice confermo con sua Bolla a detta Badia tutti i beni. privilegi, e ragioni, siccome si vede dalla Bolla efistente nell' Archivio di Cestello di Firenze. Da questo istrumento e privilegio del Conte Vguccione non si ravvisa qual sorta di Monaci in questo tempo stessero a Settimo, ma probabilmente non vi erano più i Vallombrosani, secondo quello che offerva il Franchi, poiche nel Catalogo dei Monasteri di Vallombrosa, il quale da Papa Vrbano II. furono in questo anno ricevuti nella protezione Apottolica, non si trova annoverato quello di Settimo come già reflituito a Monaci primitivi Cluniacenfi, a' quali poi nel MCCXXXVI successero i Cisterciensi, che ancora oggi orrevolmente lo pesseggono. Adunque se il Monastero ci Settimo è stato mai de' Vallombrosani, è stato per brevissimo tempo, e forse non per piu che S. Gio: Gualberto vi ristabilifse la concordia e la regolare osservanza; e forse cessò d' essere loro subito dopo la morte di San Gio: Gualberto. Dicen-P 3 dofi

1054 d fi in questo Strumento di più, che niuno per l'avvenire sia ardito di cangiat forma, e regola di vivere in questo Monaftero, fembra, che fosse fissata quella, che ci doveva fiorire, e che dopo è continuata fino al secolo terzo decimo: non essendo verosimile che pochi anni dopo vi si volesse operare contro a questi Privilegi del Conte. I Privilegi de' Semmi Pontefici accennati in questa Carta, e conceduti al Monastero di Settimo , sembrano essere tra gli altri quello di Leone IX. pubblicato dall' Vgbelli; e. quello di Gregorio VII. conceduto nel MLXXVIII. che si conserva nell' Archivio commemorato di Cestello. In questo Strumento Cilia Contessa si dice figliuola del buon Tenzzo, siccome si è veduto dirfi ancora in altro Strumento allegato fopra a pag. 1042. Io non faprei dire . chi sia questo Tenzzo, ma lascio considerare se possa essere quel Teuzzo, di cui s' è fatto menzione sopra a pag. 1037. e che sembra essere fratello di Corbulo e del Visconte Ildebrando, figliuoli del Conte Bulgarello. Pure lascio la verità al fuo luogo, e produco lo Strumento, il quale è il seguente.

In nomine Patris & Filii & Spiritus Santi. Quam sit necessarium prospicere Mo-

nasteriorum quieti & de corum perpetua stabilitate trattare, ipfa nos corum devotio, qui ea construxerunt, informat. Quoniam ad boc eadem venerabilia loca edificare voluerunt, ut per omnia Deus inibi honoretur, cet in officies nocturnis & diurnis, in facrificiis atque elemosinis, nec non in exibitione bumanitatis adventantium, & ceteris bonis operibus, quatenus in cterna vita ipse omnipotens Deus pro illis valeatt effe perpetuns . proputu Quapropter ego Vgo, qui Vgitione comes vocatur , filius belli Bulgari comitis , cum dilectiffima coninge med filia bemi Tenzi nomine Cilia .m 6, Et ego Cilia interrogata a Ioanne Iudice sacri palatii per consensum viri mei spontanea mea voluntate comuniter pro Dei timonerum per buius nostri decreti paginam Monasterium nostrum, quod est constructum ed bonorem Domini Salvatoris mundi in\_ bco Septimo, scilicet curte nostra, previdimus torroborare in perpetuum . Statuentes quatenus neque nos neque aliquis nostrorum beredum prefatum Monasterium audeat immutare ad elium ordinem, vel transferre sibi vel aliis ed aliquod seculare comodum, sed sit per-nanens usque in sinem in eo ordine vel stam, in quo nunc effe decernitur libere ut deet domum dei absque aliqua molestia. Confrmamus itaque omnia que eidem venerabi-

Sweam Convin

li loco tam a notis quam a parentibus "nostris quocumque medo, scripto, seu fine scripto, vel aliqua communatione, five que facta est in toto circuitu ipsius Monasterii, sive alibi data vel concessa sunt, que nunc possidere videtur, vel alii bomines per eum; & postremum universa que nunc a quibuscumque bominibus vel partibus acquisita possidet, vel in posterum deo opisulante acquirere ab aliqua persona de nostro comitatu potuerit, sive illa sit litera sive ancilla, quocumque modo nobis attineat , proprietario inre deveniat Monasterio in tota supradicta curte de Septimo & nata suis videlicet pertinentiis , & in Somaria , & in Montemorello , & Mangone , & Ficiclio, Bibione , Turrim , Montebognoli , & in Plebe de Sciano comitatu Pistoriensi , & infra Plebem de Campi, vel per alia loca cuiuscumque modi possessionis, out bona sunt tom in rebus mobilibus quam & immobilibus, irrefragrabili er sibi in perpetuum permanenda . Proinde auferimus a nobis, & quibuscumque sulicet de nostra progenie nati fuerint, omne ius patronatus & potestatem de predicto venerabili loco, & de omnibus rebus sibi pertinentibus, aliquo modo in aliam quamlibet partem dandi vel alienandi sive locandi mevol aliis quasi piis de causis quolibet titulo transferendi vel nobis retinendi. Item si aliquando inter nostros beredes divisio apparuerit, nul-

li eorum liceat possessionem sepefati Monaflerii dividere, fed ubicumque inter partes corum possessio eiusdem Monasterii fuerit sine aliqua contradictione integra in potestate Monasterii persistat. Nam aliis quemadmodum nec nobis bane potestatem non relinquimus. Item omnino volumus & per banc nostri decreti paginam , ficut & que supradicta funt, ad posteros conservandum. transmittimus, ut obeunte Abbate non alius. ili quacumque obrettionis aftutia ordinetur, nist quem Fratres einsdem cenobii secundum timorem Dei elegerint , maxime cadem congregatione si idoneus inventus fuerit. Quod fi talis , qui buic regimini conveniat inter eos inveniri non potuerit, aliunde sibi pastorem & magistrum expetant, remota in omnibus & per omnia execrabili venalitate simoniace beresis. Ipse autem Abbas licet confier auctoritate facre legis nec non privilegiis Summi Pontificis Apostolice Sedis fatis decenier comtus atque munitus, a quo etiam solummodo secundum priscam eiuse Monasterii consuetudinem consecrationem vel iudicium accipit, nostre etia tuitionis suffragium concessionisque licentiam sibi ades-Se per omnia Sciat . Vt ficut in corpore Monasterii, ita in omnibus curtibus vel ecclesiis iuri sui cenobii pertinentibus liberam babeat facultatem tollendi locandi ordinandi iu-

iudicandi in personis vel in rebus mobilibus & immobilibus pro sua suorumque utilitate secundum equitatis rationem fibi dictantem absque alicuius nostra vel suorum contrudictione. Si quis preterea nostrum no-strorumque beredum, & qui de nostra proge-nie nati sunt vel faerint Abbatem electum in predictum Monasterium aut Monacos ibi Deo servientes absque licentia einsdem Abbatis molestaverint aut eiecerint aut res predicto Monasterio pertinentes abstulerint vel. contenderint vel immutaverint aliquo modo, se post quam noverint infra triginta dies non emendaverist, & cum necesse fuerit, ibi adiutor & defensor non extiterit, pra ut sibi competeret; vel si omnia que supra scripta Sant non observaverit, tunc componere & dare debeat ad supradicti Monasterii partem penam auri optimi libras centum , & boc scriptum in suo permaneat robore. Que omnia in banc cartulam scribere rogavimus & manibus nostris in manu Abbatis Azzomis sepefati Monasterii de Septimo Deo offerenda posnimus fibi suis, Successoribus fervanda omnia in perpetuum. Factum est boc Anno Dominice Incarnationis millesimo nonagesimo , nona Kalenda's Martii , indictione quarta decima, in monte Cassoli, Comitatu Florentino, feliciter .

Signa. 4 manum supradictorum sugalium, qui boc decretum confirmations & libertatis suprascripti Monasterii sicut super legitur sieri rogaverum.

Ego Ioannes Iudex sacrii palatii pre-

dictam Comitissam interrogani ec. f.

Signa manum Voi filii bani Vgi filii Ragiberti, & Nerli filiibboni Segnorelli, & Lupicini filii Corbationis, & Bernardi filii Vberti, & Porcelli filii Pagani, & Vi fi-Julpale fili Wepule, & Vgi filii Vberti, & Iocoli fili Segnorelli, & Afquini & Rainerii de Noule, & aliorum plurium rogati testes.

Ego Grimaldus notarius qui ibi fui & rogatum predictorum lugalium decretum buius

pagine complevi post traditum.

Da questo Strumento pare che si comprenda quello, che su donato dal Conte Vguccione e da Cilia sua moglie alla Badia di Settimo, sino a questo anno; non vi si facendo menzione della Chiesa dell' Ospitale, perchè donata da suo padre. Non vi si commemora neppure nessuno di que' beni registrati nel Diploma d' Errico I. perchè le Chiese di San Martino alla Palma, e di San Donato a Lucardo, con loro attenenze sur con donate nel Doccolexxiviii. da Adimaro Conte, figliuolo di Bonifazio Duca e Marchese, che ebbe per padre.

Rubaldo, come teffifica una Scrittura. dell' Archivio di Cestello, appresso Cosimo della Rena. Gli altri beni poi nominati in quel Diploma, potevano forfe effere donati dal Conte Lotario, o da altri; onde non entrano nelle mire di questa conferma. Questo Strumento dell' Archivio di Settimo, trasferito all' Archivio di Cestello di Firenze, mi è stato comunicato dal Reverendissimo Padre Abate D. Teodoro Davanzati , che ha ordinato il medesimo Archivio, e ne ha fatti diligentissimi spogli, come . quello, che è intendentissimo delle cose Diplomatiche, e di ottimo gusto nell' Antiquaria, adorno di più d'un eccellente cortefia, degna della fua nobilissima nascita; alla quale debbo ancora quasi tutte le altre notizie riguardanti la Badia di Settimo, riportate fopra, e da riferirsi nel proseguimento.

# MXCI

Gottifredo, o Goffredo, è Vescovo di Lucca, e questo concede e rilascia al Monastero di San Salvadore di Fuccebio le decime de' suoi benì, siccome si ha nella Bolla di Onorio III. Il Conte V guccione, figliuolo di Bulgaro Conte, essendo in Pescia dona allo Spedale di Rosaio.

la quarta parte della Chiefa di S. Nazario Martire del luogo Cerbaia presso al Padule, e beni, e pescasione; e tal contratto su fatto in Pescia Maggiore nella casa del medessimo Conte, come riferisce il Galesti nelle Memorie di Pescia, ricavando ciò dagli Annali di Bartolommeo Manzi, e lo riscrisce ancora Placido Puccinelli nelle sue Memorie pure di Pescia, e l' Vgbelli ne' Conti di Marsciando. Lo Strumento però, rogato da Ildebrando, e esemplato da Giovanni Notaio, esiste nell' Archivio dell' Arcivescovado di Lucca † E 48. Noi abbiamo parlato della Chiesa di San Nazario presso al Padule di Fucercioi sopra a pag. 803.

Ma in questo stession maci, in cui noi siamo a segnare le presenti notizie, trovo che il Conte Vgniccione non solo fece donazione alle Chiese, ma acquistò ancora beni e possessioni possessione alle Chiese, ma acquistò ancora beni e possessione il trova Cartapecora del maci segnata L. 60. in cui Bernardo del Sig. Tegrino vende al Conte Vgniccione, figliuolo del Conte Bulgaro, la quarta porzione di tutte le terre, vigne, case ec. che surono della Chiesa di San Martino Adimari, poste nel popolo della Pieve di San Gavino Adimari nella corte del Castello, detto Monte Carelli; le quali terre e beni surono tenute da Giovanni Balestriere

per

per il suo genitore, eccettuati però que' beni, che furono permutati co' Padri di Moscheto, e donati alla Badia di Settimo. Parimente in Cartapecora del medefimo Archivio segnata L. 63. questo stesso anno Donna Porpora figlinola del quondam Bernardo da Campi, moglie del quondam Tegrino d' Vberto, col consenso di Bernardo fuo figliuolo, vende al Cinte Vguiccione del quondam Conte Bulgare l'intera sua porzione della Chiesa e Cimitero, che fu edificata in onore di San Martino Adimari, con tutte le terre, e vigne, che si appartenevano a detta Chiefa, poste nel Popolo della Pieve di S. Gavino Adimari di Mugello, la qual Chiefa era retta, e tenuta da Prete Giovanni, figliuolo di Prete Wido, e per i fuoi figliuoli; eccettuate però quelle. terre, che furono permurate con l' Abate del Monastero di Moschero, e donate a Angelo Priore di Vallebuona . In quefta notizia si offerva una successione di figliuoli di Preti, forse per la corruzione di quel secolo, in cui i Preti Latini pretendevano di poter tenere le mogli, e generare figlinoli, come si conofce dalla Storia Ecclesiaftica.

#### MXCIII.

Il Conte Vguccione figliuolo del quondam Conte Bulvaro investe Ildebrando figliuolo Pagani Girolfi, e Vgone fratello del detto Ildebrando, del Castello di Colleperuli. Actum Cantignami. Si trova ciò tralle scritture della Badia di Passignaro, ed è ripotrato da Ferdinando Vybelli nell' Albero e Istoria de' Conti di Marsiciano.

## MXCIV.

Il Conte Vguiccione vende al Mona-Rero di Mantignano de' beni, come fi vede dal feguente Strumento: In nomine Domini . Anno ab incarnatione eius nonagesimo quarto post mille, mense Augusti, indictione secunda. Manifestus sum Vebictiones Comes filius boni Bolgari, qui fuit Comes , quia per bane Cartulam vendictionis, nomine pinguoris, vendo & trada in Ecclefia & Monasterio Sancte Marie fite Mantignana, ubi Imilia Abbatissa posttapreese videtur ec. vari beni posti Venano, in Avana, e Accona ec. Allum Capplano comitatu Lucense ec. Si roga Grimaldus Notarius scriptor ec. La Carta è data a Prete Gualfrido, il quale riceve a vice Monasterii, e fi conserva nell'

no seguente, e che riguarda lo Spedale dell' Altopascio, che il Conte Vouccione il di xx. di Novembre era già morto; e non trovandosi atto alcuno di lui in quell' anno, può ellere che egli moriffe o ful finire dell' anno MXCVI. O ful cominciare del seguente. L' Vgbelli nell' Istoria de' Conti di Marsciano fi lufinga d' avere riscontro che il Conte Vguccione non morisse se nel MCIV. fondato su congetture non concludenti, e affai deboli. Egli fi fonda fu Strumenti di quell' anno farti dal Conte Vgo suo figliuolo, incui il di trenta di Marzo, e il di dieci di Novembre, è il Conte Vouccione indicato morto; quando in altro Strumento del medesimo anno, fatto dal medefimo suo figlinolo d'una investitura in Mome Carelli il di cinque di Gennais, sembra a lui indicarsi vivo, per non vi effere aggiunto bonae memoriae. Primieramente negli antichi Strumenti originali del Secolo x1. e x11., non trovo questa formula Bonae memoriae, ma benst Boni , come Boni Lotarii fopra a pag. 1032. Boni Bulgari a pag. 1055. e molti esempli ne fomministra la pag. 1021. C 1059. Questo Boni scritto spesso abbreviato, ha fatto leggere Bon. mem. a quei Part. III.

quei meno attenti, e affuefatti agli Strumenti de' tempi più prossimi a noi; ed io non dubito che negli Strumenti di que' Secoli riportati dall' Vabelli nella detra Istoria, ovunque egli scrive bon. mem. si debba leggere Boni, e così si -debba leggere sopra a pag. 884 Lotharius Comes filius boni Kaduli Gc. e in . molti altri Strumenti da noi riportati. Se poi il Boni sia equivalente a Bonac memoriae; altri lo cerchino. Di più, che si dica nella Investitura del MCIV. Vgo Comes filius. V guiccionis Comitis, fenza aggiungeryi, quondam, o qui fuit Comes, o altro indizio di morte, non è subito fegno che è vivo; essendo il grande chiaro indizio di morte, che i figliuoli dispongano assolutamente de' beni, senza dare alcuno indizio di confenso prestato dal Padre : poiche ancora in que' tempi fi usava prestare il consenso da quei, che aveano diritto su que' beni, come si vede sopra a pag. 1050. e 1055. I Greci e i Romani non indicarono mai la morte o la vita del padre, nel dirsi figliuoli di alcuno; e non credo forse che dalle soscrizioni, che sono sopra a pag. 1059 si possa dedurre che i padri di tutti gli altri testimoni sieno vivi, e solamente di due siano morti;

Turnes Court

e molto meno di quanti si nominano sopra a pag. 356. e 358. e 392. E' vero che per lo più i Conti di Fucecchio hanno stilato d'aggiungere il quondam, o il qui fuit, per indicare la morte del Padre, ma ciò non fu sempre costante, come dimoftra lo Strumento fatto a favore dello Spedale dell' Altopascio. Di più dopo il mxcvi. noi non troviamo pu, come si osfervava, alcuno atto fatto del Conte Veuccione, ma tutti fi fanno sempre da' Conti suoi figliuoli, segno evidente della sua morte. E benchè si trovino alcune memorie nella-Storia de' Conti Alberti, che segnino alcuni fatti del Conte V guccione dopo il MXCVI. pure è quella Storia piena di sbagli notabili, avendovi trovato infino fegnata all' anno Mic. la conferma de' beni fatta dal Conte Vguccione alla Badia di Settimo nel MXC. nel quale anno la riconosce ancora l' Vgbelli nella detta Istoria; e basta riscontrarla sopra a pag. 1058. per accertarsene; onde dee correggersi ancora il Borghino ne' Vescovi · Fiorentini , che parimente la mette all' anno MIC. per aver congiunto col novanta del Secolo sil nove delle Calende . Non veglio omettere qui quello, che del Conte Vguccione è stato tralasciato da Q 2 me

•

me al suo medesimo anno, cioè che nel MLXXII. detto Conte Vguecione secuna compra da Pietro di Giovanni, come si ricava dalle Memorie de' Conti Alberti, che si conservano nell' Archivio del Serenissimo Granduca, alle Tratte. Ma l' Vgbelli nella suddetta Istoria de' Conti di Marsciano segna ciò all' anno mixxiii. e riporta la Carta alla meglio, persuadendosi ancora qui, senza sufficiente sondamento, che il suo Padre Guglielmo sosse ancora vivo. Ecco la detta Carta.

Petrus fil. bon. mem. Ioannis vendidit Vgoni Comiti filio Wilielmi, qui Bulgari vocatur item Comitis, bona ad Caprariam, & in Pleberio San. Gauini fito Mucillo, sui Petro devenerunt a Branduo filio bon. mem. Basci , & Iuria ingali filia Ioannis . . . . . . Massessa, & Rufi .... fil. bon. mem. Acri . per Purpurelli Accatta fil. Voglae, & Alberti Eglieberti mater & filii . Petrone Notarius rogatus de prima acquisitione, pretium solutum a V gone Comite dicto tutore Ioanni, qui Corbacchione vocatur filii bon. mem. Rodulphi inter argentum, & alias mobilias . . . . pro val. li. 100. Actum in loco S. Martini, qui vocatur Adimari Iudiciaria Florentina, Ioannes, qui Corbaechiono vocatur, fil. bon. mem. Rodulphi sub Wido fil. bon. mem. Adimaro. Rolando fil. bon. mem. item Rolandi, qui Willani fuit vocatus, testes. Petrus Nota-

rius subscripfit.

Si può dunque, al contrario di quello che fa l' Vobelli, congetturare da questo che il Conte Guglielmo Bulgaro suo Padre, era già morto in quell'anno; onde, benchè sopravvivesse al miracolo di San Pietro Ioneo, non ebbe la confolazione di vederlo fatto Vescovo e Cardinale. Ancora l' Epitaffio della Contessa Gosdia sua moglie sopra riportato indica, che il Conte Guglielmo era morto molto tempo innanzi a lei, e forse in età non molto avanzata . E' però certo da' feguenti Instrumenti, che il Conte Vguccione nel mese di Aprile, e di Maggio, di questo anno vivea, facendo egli donazione e conferma, e fondazione, come segue.

In Nomine Domini Dei aeterni Amen.
Anno ab incarnatione eius nonagesimo sexto
post mille mensis Aprilis Indictione Iv. Christo autiore, Ego quidem Vgo qui Vguccione Comes vocatus, silius bone memorie. Bulgari qui fuit item Comes, quia pro Dei timore & remedium anime mee, & de parentibus meis per banc cartulam offersionis
nomine a presenti die dare tradere & of-

**L**3

ferre atque confirmare providi in Ecclesia & Monasterio, qui est edificato in loco qui nominatur Campo Situle, vbi Monte plano vocatur, & vocabulo eius Sancte Marie, ubi Petrus Prior positus preesse videtur, idest. integras tres fortes & media, que funt posite in loco qui nominatur Casi, una ex iste fortes recla fuit per Caspero Bonizzi , & per Bonizio Millazzolo, & alia foric que vocatur Presignana, integra illa parte qui re-Eta & detenia fuit per Ioannem filio Azzi, e per Martino Venerabili , & per Saracino filio Ioannis . Terria forte in dicto loco Casi recta fuit per Vitale dal Prato, quas sortes integras illa parte que recla fuit per Erimo & per Valichio, & integras illas terras & fortes & donnicatus, que ad ipfo Comes pertinere videtur Tognana, & inieoris terris & rebus, que vocatur Pontizzo, & ubi nominatur Lodio , & infimul dare & tradere providi in ipso Monasterio integra ipsa parte de sorte & res illa , que est infra curtem de Vernio, ubi Tanucciofe vocatur, recta fuit per Ioanne Pecorelli & in ipso loco . . . . . ipso tenimento, que detinet Panzolino & integra illa pars que ipse Ioannes Pecorello detinuit in loco, qui nominatur Luzzana excepto Fedo filii Ghisona, & infra Curtem de Mangone quatuor petie terre, una que vocatur Affrico

& alia alle Colzinaie, tertia Valle Gbermundi, quarta Attanea & in loco, qui nominatur Tutita, omnia que detinuit ipfo Ioanne Pecorello. Îtem sunt posite ipse sortis & terris & rebus da Casis infra territorio de Plebe Santti Chirici fito Cufi , & Santti Petri sito Raazzano, & Saniti Hippoliti sito Vernio . Ideo predictas fortes & terris. & vineis sortis & donnicationis una cum omnibus suorum edificiis super se & infra se habens, una cum omni actione que ad ipsas sortes & terris & rebus mibi pertinent ad requirendum. Sicut in bereditatem & successionem, & sicut ipsi bomines babuerunt, & sicut ipsi Rettores predicti Monasterii modo habent & detinent, vel alius per eum in integrum, sicut supra legitur. In qua Ecclesia Monasterio dare & tradere & offerre atque confirmare providi ut omni tempore in proprietatem predicti Monasterii atque ibidem firmum & stabilem\_ permaneant semper, & quod fieri non credo, st forsitan ego V guccione Comes, vel nostri beredes aut summissa persona, &c.

Astum Comitatu Florentino. Signa manus suprascripti Comitis, qui hanc Cartulam sicut supra legitur, sieri rogavit

Signa manuum Nerli Vicecomitis, & Pagani filius boni Bunardi de Campi, et

Rainenii filius boni Vitalis rogati teffes.

E. Dolino de Ganezzano ibi fui . Ego Grimaldus Notarius scriptor post

tradita complevi.

L' Originale è appresso i Signori Conti Bardi, e benchè l' Indizione. non istia bene, pure non mi è agevole adesso consultare l'Originale per correggerla. Nel mese seguente, ci è agli otto di Maggio il Conte Vguccione fondò lo Spedale di Corticella presso a Firenze, come si ricava dal seguente Instrumento riportato dall' Vebelli nella Storia de' Conti di Marsciano.

In Nomine Domini Nostri Iesu Christi. Dei aeterni . Anno ab Incarnatione eins nonagesimo (exto post mille, jexto Idus Mais Indictione quinta Et ideo Christo auctore, ego quidem Voutio Comes fil. bon. mem. Bulgarelli Comitis, quia pro timore, tuo Domine, & remedio anime mce, fen parenium meorum, per bane cartulam offerfionis nomine dono, & trado, atque confirmo in persona tha Domine Ich Christe de integra una forte, & res illa mea terre posita in loco, ubi dicitur Corticelle, sicut ipsa sorte, iam recta fuit per bominen, qui vocatur Iaconi. In tali verò conditione, talique effectu ibidem statuo, confirmo carrobora, & inflitue Hospitium peregrinorum

rum, five pauperum, ad honorem nominis tui Domine , & Sonetissime Genitricis tue, atque omnium Sanctorum tuorum , ut deinacque ominiam Sanctorum tuorum, at uctua-ceps in antea Ministri, qui ibidem ordinati fuvint, babeant licentiam, & potestatem babendi, & tenendi, & quidquid ad uti-litatem De necesse fuerit, faciendi; & est ipsa sorte infra territorium Plebis S. Iuliani si o Septimo. Ideo predicta integra sorte una cum cosis, cosinis, terris, vineis, & cum omnibus suorum edificiis super se, & infra se babentibus vbicumque per loca, & vocabula, & per pendices de prenominata sorte pertinens effe invenitur, omnia in integrum in iam di.To Hespitali Dei sit potestate, proprietario iure, ad babendum, tenendum, & quidquid eis placuerit faciendum, & quod ab eis fa-clum fuerint, sirmum, & stabile permanent sumper. Et insuper concedo, & parabolam do omnibus fidelibus, & amicis meis five servis, five liberis quod in ipso Hospitali aliquo modo dant, vel dare promittunt, ego observabo una cum meis beredibus, & observare faciam, & quod inste acquisiverint cum eis, stabi & retinere faciamus , & crimus semper defensores, & adintores bona fide contraomnem personam, quae contrariare voluerit, G quod facturum nunquam effe credo , fi for-

forsitan ego, vel mei beredes, aut submissa persona, quam nos miserimus, vel qui cum quolibet nostro facto veniat per quodlibet ingenium, cui nos cam dediffemus, aut dederinnes, qui circa predictum Ho-Spitium Dei , vel circa eins Rectores , tam de mobile, quam & immobile, in aliquod exinde eis contendere, aut retollere, vet minuare, aut intentionare presumpserimus, aut in eas nos ab omni persona magna, vel parva supradictas terras, & res defendere non potuerimus, & inde non deferfaverimus, tunc in duplum restauremus & per-Solvamus una cum meliorationibus suis, & insuper de bono argento libras 20. & post pena soluta, bec Carula offersionis omni tempore in suo permaneat robore; & si aliqua persona magna, vel parva supradictas terras , & res sub utilitate , & commoditate Hospitali, & illius pauperum, & Rectoribus, vel ab intentione nostra, sicut supra legitur, auferre voluerit studiose, si ille a Sua prava voluntate non recesserit, o Iesu Christe, si quis ab utilitate pauperum defraudare voluerit, & non emendaverit, sit Socius , & particeps Indae traditoris Domini, diglutiant cum Domine tecum omnes Angeli, Arcangeli, & omnes Sancti tui, & omnes maledictiones, quas S. Moyses in praevaricatione legis instituit, deveniant super

per eum, & omnes benedictiones. Amen, amen; fiat, fiat. Actum in loco Montis Caficioli Comitatu Florentino. Sign. & m. predicti Comitis, qui banc cartulam, ficuti fupra legitur, ficri rogavui. Sign. & m. m. Raginerii de Monte boni, & Joannis Donati, & Raginerii fil. Vitalis, & Ildibrandini Matbilde, atque Fulcardini, & Rodulphini fil. Griffi de Lenaro, & Gherardini fil. Vgbi de Catignano, atque Guilicionis de Ficeclo rogati testes. Ego Gherardus Notarius, et scriptor, post readita complevi.

E queste sono le memorie che ho potuto trovare del Conte Vguiccione figliuolo del Conte Guglielmo Bulgaro; il quale meritamente fu chiamato il Gran Conte, come si vedrà più sotto; e garreggiò co' fuoi antenati nella pietà verso le Chiese. e nella munificenza Dice l' Vgbelli, che tanto esso, quanto Cilia sua moglie, professarono di vivere fecondo la legge de' Longobardi, conforme aveano fatto i suoi maggiori; e che Cadolo vivesse secondo questa legge dice che lo testifica il Conte Lotario fuo figliuolo, ma io non ho faputo trovare dove. Lasciò Vguiccione quattro figliuoli, cioè Vgo, Lottieri, Ranieri e Bulgarello.

Mer-

### MXCVII.

Mercatante quondam Piscatoris de Ficecchio, & Duccius, & Christianus fratres & filii Mercatantis, confessino d'aver ricevuto in mutuo da Dato quondam Anttolini de Ficecchio una certa somma di buoni denari Pifani, e Fiorentini. Si roga Totto di Niccolò da Fucecchio Notaio, e in questo Strumento si renunzia da' debitori omni privilegio novarum constitutionum , beneficio Epistole divi Adriani &c. e questa è una Cartapecora dell' Archivio di Fucecchio. Si può in questo Strumento offervare l' ufo, che fino del Secolo XI. fi facea della Collezione delle Leggi Romane fatta da Giustiniano . Conoscendosi dallo Strumento , che qui fotto riporteremo, riguardante lo Spedale dell' Altopascio, che in. questo anno era già morto il Conte Vguccione, come si è detto di sopra, pare che si debba addurre intorno a questo tempo l' Editto de' Conti Vgo e Lotterio, figliuoli di detto Vguccione, riportato al Cronico di Leone d' Orvieto, e attenente al Monastero di Morrona, il quale stimiamo oportuno riprodurre ancora qui, ed è il seguente. Tn

In Nomine Dei , & Salvatoris Nostri Iefn Christi qui dixit : Pater meus ufque modo operatus est, & ego operor. Et alibi: Beati qui diligunt iudicium, & faciunt iuficium in committempore. Item: gloriamini omnes recti corde. Nos Vgo, & Lucterius Comites Comites silii quondam Huvviccionis. Sic pat, ipfe Monasierii Morr. auctor, & primus stabilitor post dictum cum coniuge Jua genitrice nostra exsiitit ad bonorem. Dei. Beate Virginis Marie, Sancti B. tes vestigia illorum, pro remedio ac salute animarum fuarum, nostrarum, fratrum, fororum , & beredum nostrorum , notum facimus firmiterque mandamus universis sircumvicinis, & accolis, qui adiacent, five qui distant, quam quibuscumque servi-toribus dictis, qui modo sunt ibi, aut inibi quicumque profuturi sunt malo animo su-diose dicimus molestiam inferre tentaverit, damnum & detrimentum faciens aliquatezus , sicut per predam , saccum , furtum , quam minus penderit in toto circuitu G ambitu illi Ecclesie, sicut situs loci requirit, G sicut Episcopus in consignatione illius Abbatie cum iam dicto genitore nostro , & aliis quamplurimis bominibus per designata leca sub anathemate sancivit, videlicet , ut a Piscaria, que dicitur Leprosarium, aconcavis ad usque rivum Torniani, quieum-que in suis locis infra minus penderit in redeundo aut eundo, nisi quantocius emendaverit, vinculo illius anathematis astrictus teneatur. Quieumque ille suerit, sicut supra dixinnus, qui studiose boc egerit, aut infra ambitum, aut infra aliquam obedientiam, seu pertinentiam, & non emendare infra XV. dies, sciot se contra voluntatem nostram facere, & reum esse anathematis. & infraper bannum nostrum ad penam solvet. Et bec omnia sic esse, firmiter apud vostros beredes in sua securitate persistere in perpetuum sien rogavimus.

Ma tutti e quattro i figliuoli pure del Conte Vguccione, vale a dire Vgo, Ranieri, Lottieri, e Bulgaro, fanno donazione allo Spedale d'Aliopascio nella seguente ma-

niera.

In Nomine Domini Dei eterni Anno ab incarnatione eius millesimo nonagessimo epitimo duodecima Kalendas Decembris Indistione quinta. Manifesti sumus nos Hugo & Raineri & Lotterius atque Bulgari Comiti filii quondam Hugoiccioni qui suit Comes, quia pro Dei annore & remedio anime nostre & remedium de suprascripto b. m. genitori & genitrice nostra offerimus tibi Domino omnipotenti & Ec-

Ecclesia Sancti Gillii qui est constructa in cius onore, & in onore de ofpitia qui eft fundato & edificato in loco Tenpafsio, idest una petia de terra, qui est posita in loco qui vocatur Piscia minore, qui uno capo decurrit co ipfo fluvio, alio capo de currit ci gora cum bomni aqueducto sicut curri aquam de molino de Ecclesia Sancti Petri , lato uno tenet in terra Petri filius quondam Pauli, & alia lata tenet in terra de filii quondam Pagani & aliquantulum serra Sufredinga iamdicta Petri . . . . ... oum predicto aqueducto una cum inferioribus G Superioribus vel accessionibus & ingressebus fuorum in integrum in predicta Ecclefia ad onorem Domini omnipotentis offerre vidimus tali ordine ut a modo in antea iam dista Ecclesta una cum predisto ospitio, & Restores qui ibi pro tempore fuerint babeant & teneant sirmiterque possideant iure & legaliter proprietario nomine. Vnde repromittimus nos Hugo et Raineri et Lotterius atque Bulgari germani Comiti una eum nostris eredibus in predicta Ecclesia & ospitio vel ad corum Rectoribus aut cus iam dilla offersione dederint vel babere decreverint ut . . . . . a pars einsdens Ecclesia aliquanto tempore in aliquo exinde intentionaverimus aut retolli vel superagi quesierimus . . . . . vel ille bome сні

cui nos dedissemus aut dederimus . . . . . . . ingenio . . . . . . . exinde auctore querere aut dore volueritis & cam ad pars eiusdem Ecclesia & ospitio ab omni bomine defendere non potuerimus & non defensaverimus spondimus nos ad pars einfdem Ecclesiam ad onorem Domini componere iam dicta offersione in daplum inferre quidem loco (ub estimatione qualis tunc fuerit , fic tamen . . . . chinde autore querire aut dare volucritis licentiam abeatur absque noltre persone exinde causam agendi , responso reddendi , forem ponendi modis omnibus vobis ed a pars ciusdem Ecclesia 6 ofpitio defensandi cum carcula ista, vel qualiter iusta lege melius potueritis quia in is modis anc cartam Rusticum Not. Domini Imperatoris scribere rogavinus. Actum in loco qui nuncupatur Massa ivxia ipso Castello:

Signa . . . . Suprascrintorum germani qui anc cartula offersionis si ri rogaverunt .

Signa ... mants Ildebrandi filius quondam Vberti, Sifmundi filius quondam Simundi, & Ildebrando filio quondam Ildibrandi, Sigbinolfi filius quondam Rodulfi rogati testibus .

E. Rustieus Not. Domini Imperatoris

post tradita complevi & dedi

E. Hildebrandus Notarius Dominue Imperatoris autenticum illud exemplavi

Questo Strumento, in cui si famenzione del Castello di Massa Piscatoria, è cavato dalla Bibliotecal del Signor Francesco Maria Fiorentini di Lucca; e di esso fanno menzione Francesco Galeotti nelle Memorie di Pescia, e parimente il Padre Placido Puccinelli nelle Memorie della stessa Città . Lo Strumento è fatto nella detta Massa Piscatoria, della quale si è tanto favellato fopra, e che era probabilmente. de' Conti di Borgonuovo. Si vede in questo, che i Conti di Borgonuovo, avevano molti beni a Pescia, come, abbiamo offervato ancora altrove; e di questi beni ne trovo pure memoria appresso il lodato Francesco Galcotti all' anno MXC. scrivendo egli che in un contratto rogato in Pescia per Ildebrando, VI. Kal. Septembris, è ricordato quel Villaggio di Pescia, che si chiama Marzalla, col nome Marzaula; poichè Giovanni Rettore, e Cust de dello Spedale di Rofaio, da l'investitura a Pietro, e Bertuccio fratelli, e figli di Berto, e ad altri, d' un pezzo di terra di Coltre dodici, poste in Marzaula, che da una banda ha la Dilettha R io (oggi Dilezza) dall'altra la via pubblica, e da terzo confina con le terre del Conte Vabiccio-Part. III R r.c

ne, e furono testimoni al detto Contratto Lamberto, e Wido Gastaldioni del Conte. Lo stesso Strumento riportato è citato ancora dall' Vgbelli nella Storia de' Conti di Marsciano, il quale riporta di più altro Strumento de' figliuoli del Conte Vguccione riguardante il Monastero di San Salvadore di Fontebnona

di Siena, ed è il seguente.

In Nomine Sante, & individue Trinitatis. Dum in Dei nomine locus intus Cafa Gerardini, ibique residebant Voo, & Ranieri, & Bulgari, & Luteri germani filii Vgonis Comes, residentibus cum eis Vuido Audex, & Tederico de Saltinano, & Feralmo de Cerrito ; & Seraphino de Barbisco ; & Rugeri silio q'a Bernardi , & Bernardo, & Tineri germani filii q. Berardi , & Rustico de Sagna , & Tederigo silius Judex, & Vgo filius Azzoni, & Alberico filius q. Alberici , & Ildibrando , & Bernardo germani filii q Ranieri, & aliis pluribus; ibique in corum presentia veniens Bernardo Abbas de Monasterio S. Salvatoris sito Fontebona, querit mercedem a prefati Comitis filii Vgonis Comes propter Deum, & remedium anime corum, ut Dominus noster Iesus Christus de peccatis eorum minuare dignetur, nominative de integris ipsis terris, & vineis, & casis, & or-

ortis, atque rebus massariciis, quas prefato Bernardo Abbas babet , & detinet a parte de prefato Monasterio, vel alius per eum in curte de Broilo, & de Licignano, & de Campi, vel in antea acquisierit infra iste curte iuste, & cum ratione Domwus Bernardus, vel suis successoribus, prefati Comites boc audiverunt , & intellexerunt, propter Deum obligaverunt se, & eorum beredibus , & sub bannum miserunt omnia Limitentos vestris personas, ut a modo in antea non tollamus , neque contendamus, neque aliquis per nos prenominatis rebus a prefato Monasterio, & per eo fácere, & disveltire ausus fuerit, tunc composituri, & daturi effe debet centum optimosbizantios auri , medietatem Camerae D. Comitis Vgonis , & Ranieri , & Bulgari , & Luteri germani filii Voonis Comes, &. medietatem a prefato Monasterio, & Bernardi bbas, & a suis successoribus. Factum eft boc Anno Dominice Incarnationis D. nostri Icfu Christi millesimo nonagesimo Septimo , Mense September , Indictione quinta, quim verd bune scriptum sicut supra legitur, Teuzo Notarius scripsi por iussionem D. Comitis . Et ego Teuzo Notarius scripfi, complevi, & dedi.

# MXCVIII.

Rolando del quondam Vberto, per l'anima del quondam Vauccione già Conte, e di Cicilia Contessa sua moglie, alla Chiesa, e Monastero di San Salvadore vicino al siume Arno offerisce beni donatili da Vgone, e Ranieri Conti, sigli di detto Vguccione. Si roga Ioanines, e lo Strumento essiste nell' Archivio dell' Arcivescovado di Lucca, segnato † F. 90.

### MIC.

Vedi sopra a pag. 163. dove si dice che Pasquale II. è eletto Papa, il quale promulgò sentenza nella controversia, che verteva tra Anselmo Abate Piceclense, e Guidone Propesso di San Genesio, sopra la Chiesa di Grimagneto, e altre Chiese, come si conosce da Bolla di Celestino III. riportata a pag. 165. Dalla Bolla d'Onorio III. si ricava che Pasquale II. concedè privilegi al Monstero di Fucecchio.

La Contessa Matilda dona al Monaflero di San Salvatore la Chiesa di Santa Maria di Ponte, con tutte le sue attenevze, con licenza di Pietro Vescovo di Pissoia, e di Bonuto Arciprete; e al Diplo-

ploma tragli altri si socrive il detto Vescovo Pietro, come si vede appresso il Fiorentini Libro II. di Matilda, il quale malamente penfa che quel Monastero sia il Monastero di San Salvatore di Sesto, essendo il Monastero di San Salvatore di Fontana Taona nel Pistoiese, come . si riconosce dallo stesso Diploma riportato indietro nelle Deliciae Eruditorum al Cronico di Leone : d'i Orviero .. Io trovo tralle Memorie de' Conti Alberti efistenti nell' Archivio delle Tratte, qualmente in questo anno Vgo, figliuolo del Conte Vouccione, dona la Chiesa dello Stale insieme con la Badia di Settimo a' Monaei Cisterciensi, essendo in Sicone. Io non dubito che quella memoria sia piena di spropositi, poichè in questo anno appena i Cifterciensi si ritrovavano in Francia, e di più si sà che la Badia. di Settimo non fu data a' Cifterciensi se non nel mcexxxvi, come si offervava. sopra a pag. 1052. sicchè non vi è da temere che questa non debba essere altra, Memoria, se non quella di qualche conferma fatta della Badia di Settimo, e e del Monastero dello Stale a' Monaci Cluniacensi dal Conte Vone. E' ben vero che in quello anno, secondo l' Indizione quarta segnata, a di xix. di Mag-R 3 gio

gioi Conti Vgo e Ranieri figliuoli del Conte Vguccione, donano alla Badia di Passignano una forte in luogo detto in Valle, che il detto Vguccione controverteva al Monastero, e la quale eta nel territorio di Passignano a San Pietro, sito Sillano; e ciò fanno per l'anima del Conte Vguccione, e della Contessa Cilia, siccome si ricava dalle memorie dell' Archivio di Passignano, riportate nelle Notizie de' Conti Alberti all' Archivio delle Tratte, ove però, credo io per isbaglio, la Contessa si nomina Insila.

# MC.

La Contessa Mailde sa editto a savore de' Vallombrosani, ritrovandosi in Firenze, e si soscrivono, oltre lei, al Diploma Pietro Vescovo di Pistoia, Pagano Diacono Cardinale della Romana Chiesa, il Conte Guido, e il suo siglio Guidogneria. Mabillon Annali Benedettini Libro LXIX. n. CXLVI. Vebelli ne' Vescovi di Fiesole. Ammirato nella Storia de' Conti Gridi. La nostra Sinopsi nel Cronico di Leone d' Orvieto.

Intorno a questo tempo i Monaci di Fucecchio ottengono da Pasquale II. di potere edificare sopra il monte di detto luogo un altra. Chiesa di San Salvadore col suo Convento, ed un altra di San Giovanni Batista Battesimale, per effere surrogate in luogo delle prime, che erano situate nel piano, e soggette all' inondazione del fiume Arno, per quanto fi ricava dalle Memorie del Tondoli. Io però bramerei vedere gli antichi Strumenti, e Bolle, che dicono ciò, perchè non pare che questo sia molto verosimile; e perchè era tanto tempo che Borgonuovo, e le sue case, erano in piano, senza timore dell' Arno ; e perchè in quel tempo viveano ancora i Conti di Fucecchio fondatori del Monastero; e perchè l' Arno si è piuttosto sempre scossato da Fucecchio, che avvicinato; e perchè sà che, anche dopo a questo tempo, vi è stato il Ponte di Fucecebio, e su esso lo Spedale, senza guardare a inondazioni ; e perche fino in oggi il piano è stato sempre abitato, senza timore dell' Arno. Ma se vi sono le Cartapecore è finita tutta la quistione. Si veda sopra a pag. 1020.

#### MCI.

Ho veduto fegnare a questo anno la nascita della Beata Berta, Monaca prima in Santa Felicita di Firenze, e poi Badessa del Monastero di Cavriglia nel R 4. Val-

Valdarno di fopra. Dicono che questa fosse figliuola di Lottieri, uno de' figli del Conte Vanccione, e perciò ne parliamo in questo luogo. In questo stesso anno il medesimo Conte Lottieri insieme col Conte Vo suo finatello conserma i beni, e privilegi al Monastero di Santa, Maria in Campo Situle secondo la seguente Memoria, estratta da Cartapecora esistente appresso i Signori Conti Bardi e riportata nelle Memorie de' Conti Alberti nell' Archivio delle Tratte.

In D i Nomine Amen, &c. Breve recordations promissionis et sprinationis pro fectodations promissionis et sprinationis pro futuris temporibus ad memoriam babendam vel retinendam qualicer factium est in loco qui vocatur Mangone, in presentia Ioannis stii Donati de Florentia, et Lamberti ssilii Rainerii de S. Cassiano, et Serasino ssilio Rodulsi, & Serasino ssilio ac Gnido silio Radulsi, & Serasino ssilio ac Gnido silio Radussi

viziani , & alii plures .

In corum predictorum presentia Voo & Loteri germani Comites silii Domini Vguicionis Comitis, quia pro Dei timore, & remedio animarum corum, & parentum corum, & parentum corum, & c. promiserunt pro se ipsis & corum eredibus de omnibus terris & rebus, quas predisti Comites, & pater & mater equrum concosserum & dederunt ad predistam Ecclesiam, & Monasterium Sancie Marie,

que est posita in loco qui vocatur Campi Situli, nec predictis Comitibus, nec corum Missis albergaria non debeant facere in casis de omnibus bominibus, que ad predictas Ecclesias sun pertinentes, nec aliquam violentiam ingerere ad cos, & si secrini slatim suprascripti Comites quod scirent emendare debeant ad predictam Ecclesiam, sicut dicit. Factum est boc Anno ab Incarnatione Domini Nostri Issu Christi mai. octavo Kalen. Septembris Indictione Octava seliciter. Ego Guidus Notarius Scriptor buic breve imposii completionem.

Non pare che l' Indizione sia segnata bene; ma molti sono gli Strumenti, antichi ne' quali l' Indizione è notatamale; o per difetto de' Copissi, o per errore de' Notai medesimi; onde è che l' Ammirato stesso si protesta alle volte di non volere attendere all'Indizione, quando si serve d' alcuni Strumenti.

## MCIII.

La Contessa Matilda, essendo in... Fiorenza, sa editto a savore de Vallombrosani, a cui si soscrive tra gli altri Pietro Vescovo di Pistoia. Mabillon Annal: Benedet. Lib. LXX. n. LXXII.

Vgone Conte figlio di Vguccione, Magni Comitis, dona allo Spedale posto presso al Monastero di San Salvadore di Fueccebio alcuni effetti, secondo che apparisce dal seguente Instrumento

In Nomine Domini nostri Iesu Christi. Dei eterni . Anno ab Incarnatione eius MCIV. Quarto Idus Novembris, Indictione XII. Manifestus sum ego Vgo Comes silius. bon. mem. V ghiccionis Magni Comitis, quia per banc cartulam offersionis offero tibi Deo, & Ospitali iuxta Monasterium S. Salvatoris in loco , qui dicitur Ficeclo , edificato ; videlicet integras duas petias de terra., que sunt posite in loco , qui dicitur Hiseletta, que est una ex ipsis quatuor modiorum, & alia modiorum tres cum sex sta-riora, pro quibus recepi in premio ab codem Ospitale libras denariorum octo. Has predictas petias de terra, que in aliquo modo snnt pertinentes in integrum, una cum inferioribus, et superioribus, seu cum accessibus, et ingressibus suis tibi Deo, et predicto Ospitali offero, trado, atque concedo, ut a modo in antea sint in proprietate eiu-Sdem Ospitalis , et in potestate suorum Rectorum faciendi ad utilitatem predicti Ospitalis, quod voluerint, sine omni beberedunque meorum contradictione . Et si aliquando ego prenominatus Voo Comes, vel meus beres contra predictum Ospitale , suesqu' Rectores in alique exinde intentionaverimus, aut retolli, vel subtrabi quesierimus, nos, vel ille bomo, cui nos com dediffemus aut dederimus per quodlibet incenium, & fi nos inde authores dare voluerint, illi Rectures, vel Administratores, qui ibi erunt pro tempore, & cas ad par-tem predicti Ospitalis ab omni bomine defendere non polverimus, & non defenderimus, [pondemus nos componere supradictas duas petias terre, quas Deo, & predi-Go Ospitali in duplum infer, quando loco Sub estimatione qualis tunc fuerit; sic tamen fi nos inde auctores, nec defenfores querere, nec dare voluerit, predicti Rectores, vel Administratores licentiam, & plenissimam potestatem bobeant absque noftra perfona, fi corum fuerit voluntas exinde can-Sam agendi, responsum reddendi, finem ponendi, modis omnibus eum defensandi cum cartula ista offersionis, vel qualiter iuxta legem melius potuerint. Qui vero de boc, quod Superius legitur, quod Deo, & predicto Ospitali obtuli, in aliquo agere & causare, aut disrumpere, sine minuere pre-sumpserit, si a voluntate sua prava non recefferit , fit maledictus , & anathematizatus ab

ab omnibus Sanctis , & electis Dei ; idem\_ Deus deleat nomen eius de libro viventium. & cum iustis non scribatur; sit particeps cum Dathan, & Abiron, quos, aperiens terra os suum, deglutiuit; fiat socius Ananiae & Saphirae, qui fraudantes pecuniam mentiti sunt Apostolis; sit daninatus cum Simone Mago, qui gratiam Sancti Spiritus venundari voluit; partem quoque babeat cum Iuda Schariotes, qui propter avaritiam vendidit Dominum, & Magistrum suum, & alligetur cum diabolo in inferno semper arsurus. Et bec mee offersionis cartula omni tempore in sua permaneat firmitate, & robore. Quia in tali ordine hanc offersionis cartulant Ioannem Notarium D. Imperatoris scribere rogavi . Manca il fine e la foscrizione de' Testimoni essendo lacera la Carta, che si conserva appresso le Reverende Monache di Santa Chiara di Lucca , e la quale è stata data fuora dall' Vgbelli nell' Istoria de' Conti di Marsciano. In questo stesso anno il Conte Vgo investi per se, e per Lottieri fuo fratello, Angelo Priore di Vallebona per il Monastero di Settimo, di quat-tro foldi dovutigli tra porco e pecora, nella maniera che si dice nel seguente Strumento, ricavato dall' Archivio di Ce-Rello di Firenze .

In Dei Nomine . Breve recordationis , & future offersionis, qualiter sactum est in loco, qui vocatur Monte Carelli, in-presentia Sichelmi sil. Guidi, & Guinil-ducci silio suo, & Vaniccione de Montalto, & Altibrandi filio Ranucci de Castillioni, & Tegrimi Castaldi , & Lambertini silio Acti, & Ioculi filio Etudi, & Rolandini filio Bellundi, & alii plures in eorum predictorum presentia. Vgo Comes filius Vguic-cioni Comitis per virgam, quam sua detinchat manu , investivit pro se , & pro Locterio germano suo, per suam datam licentiam , Presbiter Angelus , & Priore de Vallebona a vice Monasterii & Sancti Salvatoris fito in loco Septimo, ad cuius bonorem, & regimen Ecclesia de Vallebona-consistit, de integris quatuor solidis, quos ut potes Ioannes Guiniti dari debent int. porco, & pecora a praedictis Comitibus per omne annum , ut predictis solidis denariis , ut ipse predictus Prior , & successores babeant usque dum predictis Comitibus restauraverint Carbone de Limonio de ipsa pensione, quod ipse solitus erat recipere de predicto Monasterio de Vallebona & a predictis Comitibus fic restauraverint predictam pensionem a predicto Carbone, ficut supra dictum est, tunc predictos solidos quatuor revertantur in potestatem de

predictis Comitibus, & si omnia, sicut supra dictum est, non observaverint, & non adimpleverint per bonam sidem, tunc componituri, & daturi esse deberent predictis. Comitibus, vel bereedibus corum in predicto Monasterio pena numerum solidos centum. Factum est boc ab Incarnationa Domini nostri I su Christi millesimo centesimo quarto, tertio Nonas Ianuarii, Indictione duodecima &.

Signa of manus subradicti Comitis Vgonis, qui bunc Brevem sieri rogavit omnia, sicut supra legitur.

Ego Guidus Notarius scriptor buic

Breve imposui , complevi , &c.

Et praedictus Prior pro supradictapensione constituit dari ad Vgo & Locteri germani Comitum in loco Mangone triginta folidis denariis Luccusis, nune complevit, stcut supra dictum est, &c.

Pietro Vescovo di Pistoia dona molti beni al Monastero di San Michele di Forcole, come si legge appresso l' Vgbelli

ne' Vescovi di Pistoia.

#### MCV.

Lo stesso Vgo e Lotario Conti, figliuoli del Conte Vguccione, fanno concordia con Benzio Priore della Chiesa di S. Maria al Fine, nella seguente manie-

niera, appresso il Signor Muratori Tomo III. delle Antichità del Medio Evo. In nomine Domini Dei nostri Iesu Chrifli , Dei eterni . Anno ab Incarnatione eius Millesimo Centesimo Quinto, ipsa die Kalendas Iunii , Indictione Duodecima . Manifesti sumus nos Ugonem & Lotherium Comiti, filiis quondam Vghiciocionis, qui fuit similiter Comite, quia su Bentio , Prior de Ecclesia Dei , & beate Sancte Marie, que dicitur a Fine, dedit mibi merito Angelo Presbiter pro tua persona anulum unum de auro. Preteream per anc repromissionis paginam repromittimus tibi, ut damodum iu anteam nos, neque nostro berede, neque nostro misso, neque nostra summissa personam, non ofendimus sibi, neque ad tuos successores, de casis & terris . que fuerunt quondam Vuidi de filius quondam Raginerii, & funt posito in loco & finibus Petretulo , & Monte Morone . Que ad predicta Ecclesia inde non ofemdimus per nullo modo ingenium. Vnde repromittimus nos, qui supra Ugbonem & Loterium germani, una cum nostris beredibus tibi, qui supra Benitio Prior de suprascripta Ecclesia, vel ad tuos successores; & si taliser non fecerimus & non adimpleverimus , ficus supra promisimus per collibet ingenio, spon-demus nos, qui supra, germani una cum

nostris beredibus componere tibi, qui sopra Benetio Prior, vel ad tuos successores, aus egidem bomini, qui une promissio per manibus abuerii, & eum nohis opstemderit, pena arientum ohtimum Libras viginti, quia in tali bordinem scribere rogavimus. Sifredus Notarius Dovini Imperatoris.

Actum Pisa .

Sigra 👯 🛧 manuum suprascriptorum dem Ugonem & Loterius germani, qui anc

promissio sieri rogaverunt.

Signum + + + menus Bernar di filius quondam Rotti, & Viviano quondam Vuidi, & Germondo quondam Gerardi, testium.

Ego Sifredus Novarius Domini Imperatoris post traditam complevi & dedi.

Il Conte Vzo dona la Cotte di Germagnana alla Canonica della Chiefa di Volterra come fi vede dal leguente Strumento favoritomi dalla cortefe erudizione del Signor Avvocato Aulo Cecina di Volterra.

In Christi Nomine. Breve investitionis, & resultationis, securitatis, & securitatis, & securitatis, & securitatis, and memoriam abendam, & retinendam, qualiter sastum est in loco a Varna, in presentia. Gerordo sil. bon. mem. Voi, & Henrico sil. bon. mem. Vogo sil. Petri, Azzo sil. Lamberti, & aliis pluribus in

eorum presentia V50, & Luteri Comites Germani silii bon. mem. Vgi Comes, per lignum, quod suis detinebant manibus, invessiverunt, & refluaverunt Rolando silii bon. mem. Rustichi, & Ioanni sil. Bonizii & vice Vselmi, Alberuzzi sil. bon. mem. Vesmi, & Guidi Gberarduzzi, Gberardi sil. bon. mem. Bernardi corum nominaverunt.

predictorum Comiti, & corum minestrali abuerunt de Curte, & de Castello de Germagnane, excepto & anteposito fodero de ipso Castello, & insuper spoponderunt, & promiserunt se ipsorum Comiti , vel corum beredibus, per se ipsis, vel per eorum summissam personam, aliquo ingenio adversus predittorum Rolandi, & ioanni, & corum bona, & vice de suprascrittorum senioribus, aut cui ipsorum dederint, Si unquam in tempore de predictis rebus presumpserit agere, causare, tollere, contendere, impromittere, intentionare, aut pro placito fatigare, vel datum, aut factum, seu quolibet scriptum . . . . . . . quod deinde fastum abuerint, & aut antea faciant . . . . . . . tempore taciti, & contenti non permanserit, & pro fationibus ominibus . . . . . . . . exinde dederunt, & omni tempore Part. III. pa-

. . . G indennes pacifice . de predictis terris, & rebus abere, & tenere non permanserint, & omni tempore taliter non observaverint, tunc componitures, & daturos effe debeant predictorum Comiti, vel corum beredibus a iamdictorum omnibus, vel corum beredibus, pena dupli ipsis rebus li pro tempore fuerint meliorata, aut va-Incrint Sub estimatione in consimile loco . & insuper libras centum de boni denarii de Luca, & pro ipfa investitione, & restutatione launichild exinde fecerunt istorum ominibus iamdictorum Comiti erosna una. Factum est boc anno ab Incarnatione eius centesimo quinto post mille Mense Aprilis Indictione duodecima.

Ego Ildibrandus Not. interfui, unc

breve Suscripsi.

Questo Strumento è cavato dall' Archivio del Capitolo della Chiefa Volterrana, da Cartapecora fegnata A.

83.

In una Pergamena che si conserva nella Libreria del Sig. Francesco Maria Fiorentini, compitifimo Cavaliere Lucchese, e degno nipote del celebre Antiquario Francesco Maria Fiorentini, tralle molte altre che vi ha, segnata al n. IX. si nomina Giovanni Prete, Custode e Rettore di quello ospizio, qui est positum & ediedificatum in loco & finibus, ubi dicitur a Rogio prope Ficeclo. Ma poiche l'eruditissimo Sig. Bernardino Baroni, Gentiliuomo pure Lucchese, spesso da me, ma non mai abbastanza, commendato, mi ha savorito della copia di quesso Strumento, non voglio

lasciare di riportarlo qui intero.

In Nomine Domini Nostri Iesu Christi Dei eterni anno ab incarnatione eius millesimo centesimo quinto, septimo idus Septembris indictione quartadecima .: Manifestus sum ego Benedicto silio bon. mem. Ru-stichi quia conveni mibi una tecum Iohannis Presbitero & Custode adque Reciore de Ospitio illo, quod est positum & edificatum in loco & finibus ubi dicitur a Rofagio prope Ficeclo, & inter nos de aliquantis terris & rebus commutatione facere deberemus ficut factum eft . Proinde ego qui Supra Benedicto per banc cartulam in commutatione dare de tradere videor tibi Iobannis Presbitero & Rectore adque Custode de predicto Ospitio de Rosagio, idest una integra petia de terra mea illa que est posita in loco ubi dicitur Vltra-rivo insta Ecclesia Sancti Gregorii , que tenet unum caput in via, & aliud in terra Sigismundi quondam Bonifatii, lato uno tenet in terra suprascritte Ecclesie Sancti Gregorii & alium latus tenet in terra nepotum Angiorelli . Hanc autem S 2 pre-

predicta petia de terra qualiter ab omni parte circumdata est per designata loca inte-grum & cum inferioribus & superioribus fuis, seo cum accessionibus & ingressoris suis, tibi eas in commutatione dedi ad pars predieti Ospitii pro predieta petia de terra, quas tibi in commutatione dedi recepi a te qui supra Iobannis Presbitero & Rectore in commutatione de pars predicti Ospitij vestri. Idest quatuor petiis de terris illis que duo ex ipsis que sunt vincis, que effe videntur in loco & finibus Vaccole, que una ex ipse dicitur Valle al pratuli tenentes uno capo in via mor . . . & aliud caput cum uno lato tenet in terra, que fuit quondam Salamoni Primicerio, & aliud latus tenet in terra Gerardini quondam Cilomdi , & in terra Vitale quondam Dominichi; & illa fecunda petia de terra, que effe videur in loco & finibus Miate prope Ecclefia Sandi Petri , tenentes uno capo in via publica , & aliud caput tenet in summo monte, lato une tenet in terra suprafcripti Sancti Petri , & aliud latus teret in terra Sancti Martini, dilla tertia petia de terra que est campo, que effe videtur in loco & finibus ale Lame, tenentes uno capo in via publica, & aliud caput tenet in via lateras ambas est tenentes in terra de filiis quondam Dudi quondam Sigifredi, & illa quarta que esse

videtur in codem loco Lame, tenentes uno capo in terra Sancte Marie, que dicitur de Fili Corbi , & aliud caput tenet in terra Sancti Martini , que detinet Vberto quondam Tadi cum suis consortibus, lato uno tenet in terra mea qui supra Benedicto & germani mei, & aliud latus tenet de filii quondam Willielmi . Anc autem predictis quatuor petiis de terris in integrum & cum inferioribus & Superioribus seo cum accessionibus & ingressoris earum ad te eas in\_ commutatione du pars predicto Ospitio veftro in commutatione recepi alteram commutationem studiose provisam adque laudatam a Petro filio bon. mem. Iobanni & a Stefano filio bon. mem. Morecci, & ab Omodei filio bon. mem. Iobanni retulerunt adque dixerunt quod predictum Ofpitium meliorem adque actaliorem fibi recepiffe quam dediffe ut . . . . . omni tempore hec commutatio firmam & stabilem permaneat semper. Vnde repromitto Ego qui supra Benedicto cum meis beredibus tibi qui supra Iobannis presbitero & Custode adque Rectore de predicto Ospicio, vel ad posterisque successoribus tuis aut eidem bomini cui vos predicta petia de terra, quas tibi in commutatione dedi, dederitis vel babere decreveritis ut si nos vobis eas aliquando tempore exinde intentionaverimus aut retolli vel subtragi quesie-S 3

rimus nos vel ille, bomo cui nos eas dedifsemus aut de lerimus , per quodlibet ingenium of hi nos exinde auctores dare volueritis & vobis eas ab omni bomine defendere non potuerimus & vobis eas non defensamerimus, spondimus, nos vobis compromittere predicta petia de terra quas tibi in commutatione dedi in duplum . . . , loco sub estimatione quales tunc fuerit . Tamen si nos exinde auctores nec defensores querere, nec dare nolucritis, licentiam abeatis apfque nostra persona si vestra fuerit voluntas exinde causas agendi, responsum reddendi, finem ponendi modis omnibus vobis eas defensandi cum cartula ista commutationis vel qualiter iusta legem melius potueritis quia in tale ordinavi anc cartula Cumradus Not Domini Imperatoris scribere rogavi . Actum Luca .

Signum MS. Suprascripti Benedicti qui

anc eartula fieri rogavit.

Ego Sonorectus Index Domini Imperatoris ff.

Signum MS. Pandulfi filio bon. mem.

Boni, qui fuit Clericus, rog. III. Signum MS. Bonacci filio bon. mem.

Rustichi rog. III.

Signum MS. Rustichi silii bon. mem Romani rog. III.

Ego Cumradus Not, Domini Imperato-, ris post. traditam complevi & dedi . La

La permuta de' beni, che qui fi tratta, è di beni posti particolarmente nel territorio Lucchese, come Vaccole, e Miate, che sono Comunità situate tra Lucca e Pila. Così S. Maria Filicorbi è una Chiefa efistente ancora in Lucca col medefimo titolo. Lo Spedale di Rosaio presso di Ficeclo, si confonde da Francesco Galeotti nelle sue Memorie collo Spedale dell' Altopascio, dicendo che questo su fondato in un luogo detto Rosaio. Ma di questo Rosaio dell' Altopascio non si trovano memorie nessune; bensì moltissime quello di Fucecchio. Io credo che possa appartenere alle paludi della Guisciana ( giacchè prima Guisciana si chiamava. tutto il corso del Padule di Fucecchio) almeno in parte la feguente memoria riportata dal lodato Francesco Galeotti a questo anno. Bosus Abbas, atque Custos Monasterii Sancti Antonii & Sancti Tomme permutat, & dat Ildebrando Comite filio bon. mem. Rodulfi Comitis medietatem de Curte & Castello . . . de casis & paludibus . . . . Ecclesia Sancti Viti iuxta flumen Neule, ab occidente via de Montesummano, que pervenit ad pontem Neule, & est in Episcopatu Lucensi, ad reddendum solidis viginti bonos, & expendibiles de moneta Lu-S 4 ccn-

cense, & cum pacto quod in necessitas debeatis equitare mecum, & cum meis succesforibus per Episcopatum Florentinum , Pifloriensem , & Lucensem , & in Curia-Domini Imperatoris , & debeatis astringere . li invenero vos, & adiuvare me, & meos successores bona fide, & fine fraude, fine

Lucca la metà del Castello e Corte di Fuceccbio, e il Castello e Corte di Morrona, il Castello di Catignano, di Montecasci, e di Pescia, e di Montemagno, come si vede nell' Archivio segreto dell' Arcivescovado di Lucca nel Mazzo di conttratti segnato # f n. 28. e 34., al riferire del Galcotti. Giovanni Lelmi nel fuo Diario fa menzione di un Montemagno, nel Distretto di Sanminiato, il quale è vicino al Castello di Montalto. Non sarebbe già questo il qui mentovato? I medefimi Vgo e Lotterio, figli del quondam Vguccione già Conte . ritrovandosi in Pila, danno parimente all' Abate di S. Salvadore, vicino al fiume Arno a Fucecchio, la metà del loro Castello e Corte di Fucccobio, e del Castello e Corte di Morrona, e del Castello e Corte di Catignano, e del Castello e Cor-

te

te di Montecasci, e de' Castelli e Corti loro posti nell' Alpi, e del Castello e Corte di Pescia, e del Castello Corte di Montemagno, e confermano al medesimo Monastero altra donazione. Actum Pifis . Ser Ioannes . + F. 28. nell' Archivio Arcivescovale di Lucca. L' Vgbelli nella Istoria de' Conti di Marsciano fa menzione di questo Strumento, e dice che i Conti ricevevano da detto Abate di Fucecchio un' anello d' oro di valuta di lire dugento di denari Lucchesi, come apparisce da Istrumento fatto in-Pelcia da Ser Giovanni nella Chiesa de' Santi Giusto e Clemente, in luogo detto Paoloscio; il quale Strumento si conferva in oggi appresso le Monache di S. Chiara di Lucca. Mi pare che da queste alienazioni si cominci a conoscere. in che modo la potenza de' Conti di Fuceccbio ebbe intorno a questi tempi termine; benchè penso che ancora le guerre ne fossero gran cagione, come si vedrà nel proseguimento. Si vede ancora che questi Conti avevano cominciato a trasferire il loro domicilio in-Pifa .

Vgo Conte, del quondam Vguccione già Conte, e Cecilia sua moglie, e Anfelmo eletto Abate del Monastero di San Salvadore vicino al fiume Armo, fondato da Lotterio proavo di detto Vgo, gli offerisce parte del Monte, e Poggio di Salamariana per Instrumento rogato nel loro Castello di Montecasci, vicino alla Chiesa di San Michele. Ser Joannes. Nell' Archivio Archiepiscopale di Lucca. † F. 30.

# MCVII.

La Contessa Matilda assediando Prato dichiara Anselmo Abate di Freccebio legittimo possessimo di una parte del Castello di Montalto nella Diogesi di Lucca, come apparisce dal seguente Strumento pubblicato già da Francesco Maria Fiorentini, e dall' Vgbelli ne' Vescovi Pissoiesi.

Dum in Dei Nomine D. Inclita Comitissa Matilda Ducatrix, stante ea in obsidione Prati, assistentibus cum ea Ildebrando gratia Dei Pistoriense Episcopo, & Bonuito Archipresh. nec non Anselmo Ficcelensi Abate, atq. Bono Nonatulano Iudice, seu Baldino de Carpineta, sive Fralmo de Luca, & Arduino fil. Guidonis , & Ramundo de Baese, atque Guiberto de Saviola, & Vgo de Mansredi seu Corbo de Perignano, & Rainerio silio Bolgarelli, & Alucione de Luca . In corum presentia commota ca precibus iam d. Anselmi Abbatis confirmavit possessionem illam, quam Ecclesia Monast. S. Salvatoris de Ficeclo babebat, & tenebas de illa portione quam in prenominata Ec-cles. evenit a Ranerio silio Rustichi de Castello illo, qui vocatur Montaltus, positum infra Episcopatum Lucensem, & insuper mifit bannum fuum fuper supraser. portionem iam d. Castelli, nec non, & super ipsam possessionem tali modo. Si ab bac bora in antea unquam in tempore magna parvaque persona de prefata portio eiusdem Castelli, vel de possessione adversus eandem Eccles. & Monast. five etiam adversus suos Rectores, aut adversus illas personas quam per prefatam Ecclesiam abuerit in alicot agere; aut caufare five intentionare, vel molestare, aut litigare sive retollere, aut inquietare presunserit fine legali iudicio, tunc ille sit compositurus, & daturus centum libras denariorum, medietatem Camere Sue, & medietatem Suprad. Monast. Vnde banc notitiam pro securitate, & futura ostensione ego quidem Gerardus Notar. per iussionem eiusdem D. Matilde , & pred. Indicum Scripsi

scripsi. Anno D. N. Iesu Christi Milles. Centes. Septimo Mense Iunio Indiet. xv.

Questo luogo chiamato Montalto. fembra effere verso il Pisano, ma però nella Nota delle terre sottoposte a Sanminiato riportata in fine della Cronica di Giovanni Lelmi, nelle Deliciae Eruditorum, è posto per una di quelle. E in verita così scrive il Lelmi all' anno MCCCXIII. I Pisani a di 10. Ottobre dettero il guasto ad un Castello detto Montalto, distretto di Sanminiato. E all' anno MCCCXVIII. dice che nella pace fatta dal Re di Napoli i Pisani si obbligarono a rendere a' Sanminiatesi le fortezze ritenure da Ghibellini a loro petizione, cioè Moriolo . Balconevisi , Brumo , Bucciano , Agliati Consugnori, Stibbio, la Torre a San Romano, Montalto. Da questo ordine sembra che Montalto sia dopo San Romano, ma io stimo però più dentro la Collina.

A tempo di questo Anselmo Abate surono fatte Constituzioni da' Vallombrosani,

alle quali si soscrive ancora esso.

# WCA111

Pasquale II. ricevè l'Abbazia di Fucecchio fotto la protezione della. Santa Sede Apostolica, e proibi, che niuna Potestà secolare, o Ecclesiastica ardisse esercitare dominio alcuno sopra la detta Abbazia, ma giusta la Costituzione di Gregorio VII., e di Vrbano II. stesse con la immediata giurisdizione della Santa Sede Apostolica, come costa dalla Bolla del medesimo Pasquale data appresso la Villa Remora, l'anno movili del suo Pontificato anno nono. Estratti del Tondoli.

Vgone Conte figliuolo di Vguccione dona allo Spedale di Salamarzana di Fu-

ceccbio come segue.

In Nomine Domini nostri Iesu Christi Dei eterni . Anno ab Incarnatione eins MCVIII. fexto Kal. Maii, Indictione XV. Manifestus sum ego Vgo Comes filius bo. mem. Vobiccionis magni Comitis, quia per banc cartulam offersionis pro remedio anime mec , & pro remedio anime Alberti famuli mei filië q. Muscoli, & per ipsius precem offero tibi Omnipotenti Deo, & ad Ospitale Sancti Salvatoris positi in monte, qui dicitur Salamarthana, videlicet omnes terras, & vineas, quas Vuido, & Tranfmundutius germani filii q. Vualterii a meipfo, & a predicto Alberto detinent, per feuda, vel aliquo ingenio; & funt posite predicte terre, & vince in circuitu ipfins montis . Item offere tibi Dee , & predicto Ospitali integras duas petias meas

meas de terra, que sunt posite propedictum montem ab occidente, quas ipfe Albertus per ferdo detinet; una ex ipsis bebens vineam super se, & aliquanta est fine vinea, que ex una parte tenet interra, quam a me ipso detinent filii q. Vgonis Vicecomitis; de alia parte tenet in terra, quam tenet Sichelmus filius q. Duranti, & in terra de supradicto Ospitale & filiorum q. Vverti; de tertia parte tenet via publica, de quarta parte tenet in terra, quae tenet Vgo filius q. Vbertellini . Alia petia in eodem loco unum caput tenet in predictavia, & aliud interra, quam detinent supradicti filii Vgonis Vicecomitis: latus unum tenet in terra, quam tenet filius q. Petri Vbertellini, & aliud in terra, quam tenet filius q. Vberti de Catiana . Item offero tibi Deo , & predicto Ospitali in integra quipque modiora ad sestarium de duodecim panibus de terra mea illa, que dicitur Silva Bonici . Has omnes predicta quinque modiora terre in integrum, una cum inferioribus, & superioribus, seu cum accessibus, & ingressibus suis tibi Deo, & predicto Ospitali offero , do , trado , atque concedo, ut perpetualiter omnes blaveis , & fruges , five censa , que de Supradictis terris, & vineis Dominus dederit, sint ad usum, & victum pauperum, &

III2

peregrinorum ; & quicumque supradicto Ospitali pro tempore fuerit Administrator, & Rector , babeat licentiam , & plenissimam potestatem supradicte terre , & vinee habendi, tenendi, atque fruendi, & facien-di exinde quidquid ei oportuerit, proprietario nomine ad partem predicti Ospitalis sine omni mea, heredumque meorum contradictione. Etsi aliquando ego supradictus Vgo Comes, vel meus beres contra predictum. Ospitale suo, sive Rectores in aliquo exinde intentionaverimus, aut retolli, vel subtrabi quesierimus, nos, vel ille omo, cui nos eas dedissemus, aut dederimus per quodlibet ingenium, & si nos inde authores dare voluerit ille Rector, vel Administrator, qui in supradicto Ospitale erit pro tempore, & eas ad parte predicti Ospitalis ab omni homine defendere non potucrimus, & non defenderimus, Spondeo Ego Supradictus Vgo Comes, una cum meis beredibus componere ad partem predicti Ospitali supradictas terras, & vineas in duplum infer quando loco sub estimatione, quales tunc fuerint . Sic tamen si nos inde auctores, nec defensores querere, nec dare voluerit, predictus Rector, vel Administrator licentiam, & plenissimam potestatem babeat absque nostra persona, si eius fuerit voluntas, exinde causam agendi, responsum reddendi, finem ponendi, modis

omnibus eas defensandi cum cartula ista offersionis, vel qualiter iuxta leg m melius potuerit. Qui vero de boc, quod supra legitur, quod Deo, & predicto Ospitali dederimus, in aliquo agere, aut causare, aut minuere, sive disrumpere presumpserit, si a voluntate sua prava non recesserit, sit maledictus & anathematizatus ab omnibus Sanctis , & Electis Dei ; idem Deus deleat nomen eius de libro viventium, & cum instis non scribatur; sit particeps cum Dathan, & Abiron, quos aperiens terra os Juum deglutivit; fiat socius Ananie & Saffire, qui fraudantes pecuniam mentiti funt Apostolis; fit damnatus cum Simone Mago, qui gratiam Santi Spiritus venundari voluit; partem quoque habeat cum Iuda Scariothis, qui propter avaritiam vendidit Dominum , & Magistrum funn ; & alligetur cum diabulo in inferno, & fit femper arsurus. Et bec mee offersionis Cartula omni tempore in sua permaneat firmitate, & robore, quia in tali ordine banc offersionis Cartulam Ioannem Notarium D. Imperatoris scribere rogavi. Actum in supradicto Ospitale. Sign. + manus supradicti Vgonis Comitis, qui banc offersionis Cartulam fieri rogavit . Sign. + m. m. Bernardi filii q. Rainerii de Luchardo, & Tebaldi filii q. Vbaldini de Castillione, atque Petri filii q. Pagani 10gati testes. Ego Ioannes Notarius D. Imperatoris post traditionem buic osferssonis Cartule posui completionem.

In questo Strumento si ha la primal menzione de' Visconti di Fucecchio, cioè di Vgone, il quale in questo anno era morto, e vivevano i fuoi figli, tra' quali fembra che ve ne fosse uno chiamato parimente Vgone, come si vedrà più fotto all' anno M-CXII. Si vede in questo Strumento nominato ancora Vberto di Catiana, luogo del quale abbiamo avuta occasione di parlare non poco, sopra a pag. 366. 368. 373. ec. In questo stesso anno, ed al medesimo Spedale, fa il Conte Vgone altra donazione, lo Strumento della quale si conserva appresso le Monache di Santa Chiara di Lucca, ed è quello che noi qui riportiamo. Questa donazione a istanza del medesimo Conte su confermata da Pasquale II. Papa in questo medesimo anno, nella guisa, che avea fatto Vrbano II. d' altra donazione a richiesta di Vguccione suo padre, e nella conferma viene chiamato Vgolino, come scrive l' Vgbelli nell' Istoria de' Conti di Marsciano .

In Nomine Domini nostri Iesu Christi Dei eterni. Anno ab Incarnatione eius MCVIII. III, Nonas Novembris, Indistione prima. Manis-Part. III. T. flus

Aus sum ego Vgo Comes filius bo. mem. Vgbiccionis magni Comitis , quia per banc Cartulam offerfionis , pro remedio anime mee , meique genitoris, ac genitricis, offero tibi Leo, & Ofpitali iuxta Monasterium Santli Salvatoris , in loco , qui dicitur Salamartbana , pofito, videlicet integra quatuor stariora terre pofita in monte, qui dicitur Monselleri; non longe a terra babent faltos super se, que dicisur Cerreta, quam nunc eidem Ofpitali .obtuli. Hec predicta quatuor stariora terre in ecdem loco, qualiter ab omnibus partibus circundata erit per designata loca in integrum, una cum inferioribus, & Superioribus, seu cum acceffionibus, & ingressionibus suis, ibi Deo, & predicto Ospitali offero, dono, trado, atque concedo, ut à modo in antea fint in potestate de Supradicto Ofpitale . . . . Surfque Rectores in aliquo exinde intentionaverinus, aut retolli, vel subtrahi quesierimus nos, vel ille bomo. cui nos eam dedissemus, aut dederimus per quodlibet ingenium, & si nos inde auctores dare voluerint illi Rectores, vel Acvocatus, qui in supradicto Ospitale erit pro tempore, & ea ad partem eiusdem Ospitalis ab omni bomine defendere non potuerimus, & non defenderimus, spondeo ego qui supradiclus Vgo Comes una cum meis beredibus componere ad parsem de supradieto Ospitale supradieta quatuor sta-

stariora terre in duplum infer, quando loco Sub estimatione, quales tunc fuerint; sic tamen fi nos inde auctores, vel defenfores querere nec dare voluerint, predicti Rectores, vel Advocati licentiam, & potestatem habeant absque nostra persona, se eorum fuerit voluntas, exinde causam agendi, responsum reddendi, finem ponendi, modis omnibus defensandi cum cartula ista offersionis, vel qualiter iuxta legem melius potuerint . Qui vero de boc, quod superius legitur , quod Deo , & predicto Ofpitali obtuli, in aliquo agere vel caufare, aut minuere, sive disrumpere presumpserit, si a voluntate sua prava non recesserit, fit maledictus. & anathematizatus ab omnibus Sanctis, & Electis Dei; idem Deus deleat nomen eius de libro viventium, & cum iustis non scribatur ; fit particeps cum Dathan, & Abiron , quos , aperiens terra os fuum, deglutivit; fiat focius Ananie, & Saffire, qui fraudantes pecuniam mentiti funt Apostolis; fit damnatus cum Simone mago, qui gratiam Sancti Spiritus venundari voluit; partem quoque babeat cum Iuda Scariothis, qui propter avaritiam vendidit Dominum, & Magistrum suum ; & alligetur cum diabolo in inferno semper arsurus. Et bes mee offerfionis Cartula omni tempore in sua permaneat firmitate, & robore; quia in tali erdine banc offerfionis Cartulam Ioannem No-Т 2

tarium D. Imperatoris scribere rogavi. Actum in sopradicto Ospitale. Signum & manus supradicti Vgonis Comitis, qui banc offersionis Cartulam sieri rogavi. Signa & M. manum Wilicioni silii q. Rustici, & Vgonis silii q. Brenci, atque Widonis silii q. Rodulphi rogatorum tessium. Ioannes Notarius D. Imperatoris post traditionem buic offerssonis Cartule posui completionem, & dedi.

Il medefimo Conte Vgo alla Chiefa, e Monastero di San Salvadore di Salamartana offerisce una porzione del predetto Cassello di Salamartana, con Chiesa di San Eiagio. Ser Joannes si roga. Carta nell' Archivio Archiepiscopale di Lucca. † † K. 63.

# MCIX.

Il Conte Vgo, figliuolo del Conte V-guccione, vende la metà della fua porzione del Caftello, e Corte di Morrona al Monaftero di Santa Maria di Morrona, di cui era Abate Gherardo, con tale condizione, che se averà figli legittimi, non s' intenda valido il contratto; e in quella vece si paghino alla Chiesa cinquanta lire di buoni denari spendibili di Lucca. Lo Strumento è pubblicato nel Cronico di Leone d' Orvieto, e quì lo diamo più corretto.

In Nomine Domini noftri Iefu Christi Dei, & in Anno ab incarnatione eius millesimo centesimo nono, ipso die Kalendas Februarii, indi-Etione secunda. Manifestus sum Ego Vgo Comes filius quondam Vguiccionis Comitis, quod per banc Cartulam vendo . & trado tibi , Ecclefie, & Monasterio Domini , & Santte Marie , Sandique Benedicti , que est constructa , & edificata prope Morronam, in qua Gerardus gratia Dei Abbas, & Rector confistere videtur, videlicet medietate integra de mea portione de castello, & curte de Morrona, cum omni iure, & actione, seu omni sua pertinentia predicta vero integra medietatem de mea portione de isto castello, & de ista curte cum omnibus casis, & casinis, seu casalinis, simulque terris, & rebus, vel substantiis meis; ideo tam de casis, & rebus donicatis, quam & de massariciis, cum fundamentis, & omnibus edificiis, vel universis fabricis suis, seu cum curtis, bortis, terris, vineis, olivis, filvis, virgareis, pratis, pascuis, cultis rebus, vel incultis, five de mobilibus, vel de immobilibus, seu q. se moventibus, sive de nutriminibus meis maioris, vel minoris meis, de quibuscumque rebus, vel in quibuslibet locis, vel vocabulis, & ubicumque babere, & poffidere vifus sum infra suprascriptum castellum, & suprascriota curtem, & mibi per quemcumque ordinem, T 3

legibus, iure pertinentes, aut in antea pertinere debent, tam de iure Parentum meorum, quam & de acquisitu meo, quot modo habeo. & possideo, vel quot in antea, Deo adiuvante legibus acquisiero, infra suprascriptam curtem, una cum omnibus cartis, & brevibus, feu iudicatis, feu quibuslibet litterarum foriptionibus , quante , & quales in me niffe , aut date funt, vel pertinentes, aut undecunique effe inveniuntur, ut dictum eft, suprascriptam medietatem de suprascripto castello, & de suprascripta curte cum inferioribus, & superioribus furs, feu cum finibus & ingressibus earum, tibi suprascripte Ecclesie eam medietatem vendo, & trado, pro qua mea venditione, & traditione recepi meritum ab Gherardo Abbate, & Rectore suprascricte Ecclesie unum par pellium in prefinito. Vnde repromitto ego Vgo Comes una cum meis beredibus tibi suprascripte Ecclefie & Monasterio tursque Rettoribus , ut eidem bomini, cui vos istam meam venditionem, & traditionem dederitis, vel babere decreveritis, ut fi nos vobis eam aliquando tempore in aliquo exinde intentionaverimus, aut retolli, vel subtrabi, quesierimus, nos vel ille bomo cui nos eam dedissens, aut dederimus per quodlibet ingenium, & fi nos exinde au-Hores dare volucritis, & eam vobis ab omni bumine defendere non potuerimus, & non defenfensaverimus. Spondimus, nos vobis componere suprascriptam meam venditionem, or traditionem in duplum inserq. de loco sub estimatione qualis tunc suerit, sic tamen si nos exinde
auttores, nec desensores, questi non suerimus,
sicentiam babeatis, absque nostra persona, si
vestra suerit voluntas, exinde causam agendi,
responssim reddendi, sinem ponendi modis omnibus vobis ea desensandi cum cartula ista, vel
qualiter iuxta legem melius, potueritis, or im
tali ordine banc Cartulam Guidonem Notarium
Sacri Palatii scribere rogavimus. Hassum iuxta
Abbatiam S. Mariae

Puliciario infra Pelbem de Cellule in Comitata
Vulterrauo.

Signum manus infrascripti Vgonis Comitis, qui banc Cartulam fieri rogavit. Signa manuum Gerardi filii q. Vgonis, & Rugerii filii sannis, & Vgonis filii saprascripti Ge-

rardi testium . .

Ego Guido Notarius Sacri Palatii post tra-

ditam complevi, & dedi.

Suprascripta Chartula sasta est eo tenore, quod si ego Veo Comes legitimum filium,
vel sitiam babuero & nos tibi suprascripte Ecclesie, & Monasterio, aut tuo Restori, aut ad
utilitatem ipsius Ecclesse per nos aut per missos nostros reddiderimus libras quinquaginta de
bonis denariis expendibiles de moneta de Luca,
T 4 ista

ista Carta set inanis, & vacua, & in nostra deveniens potestate; & set forstan ipsas libras potius reddere non potuerimas, aut voluerimus, tunc presata Eccle sa babeat medietatem praditle rei, donec nos, vel noster missus prediditas libras de bonis denariis eidem Eccle se reddiderimus; & se go sine legitimo silio, vel filia mortuus ero, vel se babuero, & ante legitimam etatem sine legitimis siliis, vel siliabus mortuus suero, tunc volo, ut omnia, que supra legavi cum alia medietate de isto cassello, & de ista curte, quam in mea preservavi potestate, sint iure proprietario suprascripte Eccle se donate oblationis remedio anime mee, & parentum meorum absque omni calumnia, &c.

In questo stesso anno, ma nel mese di Aprile, il medessimo Conte sa altra vendita al Monastero di Morrona della sua porzione della Corte Aquisana, con l'altra metà di tutta la sua parte del Castello Vivario, con patto di recuperare in caso che abbiassigliuoli, come nello Strumento precedente, del quale repete tutte le formule ed espressioni, onde basterà qui riportare una sola parte del seguente Instrumento, dato in luce dal Signor Muratori nel Tomo III. delle Antichità del Medio Evo, in cui di più confessa parimente il Conte Vgo d'ave-

re ricevuto dall' Abate Gerardo un par di

pelli per il merito.

În nomine Domini nostri Iesu Christi, Dei eterni . Anno ab Incarnatione eius Millesimo Centesimo Nono, Octavo Idus Aprilis, Indictione Secunda . Manifestus sum Vgo Comes filius quondam Vghicionis Comitis, quia per hanc cartam vendo & trado Ecclefie & Monasterio Domini, & Sanctae Mariae Sanctique Benedicti , que eft constructa & edificata prope Morronam, in quo Gerardus gratia Dei Abbas & Rector confiftere videtur , videlicet medietatem integram de tota mea portione de Aquisana Curte cum alia medietate de tota mea portione de Castello, quot nominatur Vivarium, cum tota virtute & corum districtu , & cum omni iure & hactionibus, seu omni earum pertinentia, excepto & antipofito Castellum de Sancta Lucia cum Curte eiusdem Castelli . Predictam vero integram medietatem de mea portione de supra-Scripta Aquifiana Curte & de suprascripto Gastello de Vivario cum omnibus Casis, & Caffinis seu Casalinis, simulque terris & rebus vel substantiis meis . Ideo tam de Casis & rebus donicatis, &c. & in tali bordine bans Cartam Guidonem Notarium facri Palatii fcribere rogavimus.

Ista Carta facta est eo tenore, quod si

ego qui supra Vgo Comes legitimum silium vel filiam babuero &c.

### MCX.

Vgolino del quondam Cionello dona al Monaflero di S. Salvadore di Fuceschio alcune terre in Capannoli. Spogli del Gamurrini Tomo XVIII. apprello il Signor Manni, Tomo XI. de Sigilli n. VII.

#### MCXII.

Il Conte Vgo figlio del Conte Vgo o Vguccione, a nome della Comunità di Volterra, falva da fovranità e dominio della Contessa Matilda, Marchesa di Toscana, e suoi successori in detto impero, stipula lega e amicizia con la Comunità di Pisa, e per essa con Ramieri di Simone Rosso Mini, Ambasciatore de' Pisani; e si rogò Ser Giunta in ella Chiesa di San Giusto di Voterra delo Strumento, che si conserva nell' Archivio di questa Cirà, come artesta il Troni.

## MCXIII.

Cecilia Contessa, vedova del Conte Vgone, e Vgone Visconte Vicecomes, in Fucecchio, presso alla Chiesa del Monastero, infieme con Viliccione, e Atberto figlio di Villano, e Raginerio figlio di Vitale, e Gherardo figlio di Carbone , investono Rodolfo Velcovo di Lucca, e Ruggiero Velcovo di Volterra, e Ildebrando Veicovo di Piftoia, e i Canonici di Firenze, e Rolando di Renoniche pel Vescovo Pitano, di tutte le case, terre, e cose Ecclesiastiche, che teneva e possedeva il detto Conte Vgo già morto. Questo Vgone Visconte non dubito punto che sia il Visconte di Fucecchio, di cui si è parlato sopra a pag. 1115. siccome fono Fucecchiefi, per quanto pare, ancora gli altri Testimoni, d'alcuno de quali è stata fatta menzione ancora fopra a pag. 1077.1074. 1064. Coll' aiuto di questo Strumento si vede che già in questo anno era Vescovo di Lucca Rodolfo , cui il Padre Cefare Franciotti mette all' anno seguente; e si tralascia nella Guida Sacra di Lucca. Ecco dunque lo Strumento.

In Christi Nomine. Breve pro modernis, or suturis temporibus securitate, ac sirmitate ad memoriam babendam, vel retinendam, qualiter in loco Ficielo iuxta Ecclessam Monasterii ibidem bonorum bominnam, quorum nomina subter leguntur, Cecilia Comitisti relista quondam Vgonis Comitis, or Vgo Vicecomes, or Wilicione, or Alberto filii quondam Villani,

& Raginerium filium quondam Vitali, & Gherardum filium quondam Carbonis per virgam . . . . detinebat manibus, investierunt, atque reflutaverunt in manibus Rodulfi Lucenfis Episcopi , & Rugerii Volaterranensis Episcopi, & Ildebrandi Episcopi Pistorieusis, & Canonicorum Florentie, scilicet Prepositi, & Archipresbyteri, & Archidiaconi, & Rolandi de Renoniche pro Episcopo Pisano, omnes casas, & terras, & res Ecclefiasticas, quas predictus Vgo Comes habuit , & detinuit five inste , five iniufte , five viveret, sive moreretur, que suernnt de aliqua Ecclesia de predictis Episcopatus absque aliquo tenore. Sic predictus Vgo Comes indicaverat in illa infirmitate de qua mortuus fuerat. Predicta Cecilia Comitissa, & Vgo Vicecomes, & Wilicione , & Albertus , & Raginerius , & Gherardus investiverunt proprio nomine predictos Episcopos & Canonicos & Rolandum pro Episcopo Pisano de medietate de omnibus castellis, seu cortis, casis, & terris, rebus, quas predictus Vgo Comes babuit infra predi-Hos Épiscopatus, excepto iure uxoris sue, & militibus, & servis, sic alias legitimas eo modo, fi predicta Cecilia babuerat filium vel filiam de predicto Vgo Comite esset inanis, & vacua; & si filium, vel filiam non babuerit, sicuti supra legitur, tunc predicta Cecilia ba-

beat

beat de omnibus predictis rebus usus fructus, donec lectum mariti fub casto ordine observaverit; fic predictus Vgo Comes indicavit, & confirmavit in ea infirmitate, in qua mortuus fuit, & predicta Cecilia, & Wilicione, & Raginerius, & Gerardus apprenderunt Vgonem Vicecomitem, & Albertum quondam Villani, & miserunt eum in manibus predicti Rodulfi Lucensis Episcopi, ut investirent ipsum Episcopum; & predicta Cecilia, & Vgo Vicecomes, & Wilicione , & Albertus , & Raginerius apprebenderunt Gerardum filium quondam Vgonis de Catignano, & miserunt in manibus Rugerii Episcopi Vulterranensis, ut investirent eum; & apprehenderunt Raginerium filium quondam Vitalis, & miferunt in manus Canonicorum Florentie, ut investiret eos, & apprebenderunt Vgonem q. . . . . miserunt in manibus Ildebrandi Episcopi Pistoriensis, ut investiret eum in presentia Ripardi Iudicis Sacri Palatii , Fralmi Vbaldi Caufarum Allurii predicti, Vgonis filii q. Duevi . & relig.

Hoc factum est a Dominica Incarnatione millestmo centesimo tertiodecimo, X. Kal. Mar-

sii , Indictione fexta .

Albertus Notarius Domini Regis bot Breve scripsi, & ibi sui &c. &c. &c.

Da questo Instrumento si comprende

effe-

effere forse un solenne sbaglio nelle Memorie de' Conti Alberti , all' Archivio delle Tratte , nelle quali fi trova che nell' anno MCXVII. Berta, il Conte Bulgaro, e il Conte Vgone fuo marito, donano alla Badia di Vallombrofa una felva; e si dice ricavato ciò dalle Scritture di Vallombrofa: mentre fi intenda qui del nostro Conte Vgone; poichè in questo anno si vede che questo Conte Vgone era già morto, e non aveva avuta per moglie Berta, ma bensì Cecilia. Era dunque morto il Conte Vgone in questo anno . il quale dicesi avere lasciato tre figliuoli, fe crediamo all' Vghelli , e a Bartolommeo Manzi . cioè Pepo . Guido . e Lottieri . Ma io ve n' aggiungerei forsi un altro, e questo si è il Conte Vgone, figliastro della Contessa Cecilia, come si vedrà in appresso, il quale si trova chiamato ancora Vgolino, come fi trova talvolta chiamato il Padre; e Vguccione, come volgarmente fi dicea il Nonno. Su tutto ciò però noi non lasceremo più sotto di porre in mezzo le nostre disficolrà.

veduto fopra a pag. 1021. che il Conte V-guccione aveva la Cafa e Corte nel Caftello di Montecafiioli, il quale probabilmente era, fe non tutto, almeno in buona parte di fua

attenenza. E che abitasse talora in detto Castello insieme con la Contessa Cecilia sua moglie si può comprendere ancora dall' avere fatto in quel luogo la conferma de' beni al Monasterio di Settimo, la quale è stata da noi riportata fopra a pag. 1054. Ma non vi è da dubitare, mentre Montecascioli sia l'istesso con Montecasci, che questi Conti fosfero Padroni di questo Cattello, come si può conoscere da quanto si riferisce sopra a pag. 1108. anno MCVI. Ora narra Gievanni Villani, citato da noi ancora fopra a pag. 3. nel Libro IV. Cap. XXVIII. qualmente i Fiorentini, avendo in questo anno dato rotta a Rimberto Vicario Imperiale presso a questo Caftello, lo defiruffero ancora, e per confeguenza devastarono insieme i fondi e le possessioni, che ci avevano i nostri Conti, i quali fembra, che da questo anno cominciassero a perdere quel molto, che possedevano intorno a Firenze; essendovi apparenza, che tutta quella parte di Firenze, che in oggi è oltre l' Arno, e contiene San Fridiano, e il Carmine co' Camaldoli, e quanto fi stende sino alla Lastra a Signa, fosse per la maggior parte attenenza di questi Conti, e de' Nerli, che erano Visconti, vale a dire Vicari di Conti, e probabilmente de' nofiri di Borgonuovo. Interno dunque a questo tempo i Fiorentini, impazienti d'essere ristretti nel breve ambito delle loro mura. benchè omai ampliate, cominciarono ad infestare i Cattani, e Signori, che erano ne' loro contorni, cercando di scuotere sempre più il giogo della dipendenza Imperiale, e della foggezione, che avevano avuta a' Marchefi della Tofcana; tantopiù che vedevano forse la loro Contessa Matilda omai allontanata dalla Toscana, e ritiratasi in Lombardia, e di età già cadente, poichè morì nel MCXV. Impazienti dico di tali freni, avendo già cominciato a fare i bravi nel MCVII, col prendere e disfare Monte Orlandi , che si tenea da certi Cattani; e col porre affedio, e dar battaglia a chiunque non ubbidiva a' loro comandamenti, per ampliare il contado; come scrivono il Malespina, e il Villani, in questo anno fecero questo altro a' nostri Conti a Montecascioli, e probabilmente ancora nel resto delle loro tenute all' intorno di Firenze ; poichè questo Castello facea guerra alla Città di Firenze, e si era lasciato rubellare dal detto Rimberto Tedesco. Vicario dell' Imperadore Arrigo in Toscana, secondo il referire del lodato Villani. Adunque noi intendiamo da questo, che i Conti di Borgonuovo erano d' accordo co' Tedeschi : ed eglino stessi si rico-

riconoscevano dipendenti dall' Imperadore, e dal suo Marchese in Toscana, come si può vedere fopra a pag. 1011. e perciò s' accordarono col detto Vicario Imperiale, e lo favorirono. L' espressione però del Villani, cioè che Montecascioli si fosse rubellato, non credo che si debba intendere talmente, che fignifichi essere stato quel Castello innanzi de' Fiorentini : ma solamente che essendo solito stare in quiete, e neutrale, o in lega, fi era mosso ad infestare Firenze a fuggestione de' Tedeschi. La forza de' Fiorentini contra quei del Contado vicino, fi conofce ancora dall'avere eglino nel MCXXV. presa e disfatta la forte Rocca di Fiesole; non Fiesole, che non vi era più, o destrutta appoco appoco dalla sua vecchiezza, e dalla vicinanza di Firenze, ove i Fiefolani scendeano ad abitare; o disfatta da' Fiorentini nel MX. come scrive il medesimo Villani nel Libro IV. Cap. I. Questa Rocca era pure tenuta da certi Gentiluomini Cattani stati già per antico Fiesolani, che sono parole del Villani . Così nel MCXXXV. disfecero Montebuoni, e obbligarono i Cattani a venire ed abitare a Firenze; e nel MCXLVI. Monte di Croce, che era de' Conti Guidi; e così cominciò il Comune di Firenze e distendersi con la forza più che con ragione, Part. III.

11132

crescendo il Contado, sottomettendos a sua iuridizione ogni nobile di Contado, e disfacendo le Fortezze, come scrive il Villani nel Libro IV. Cap. XXXV. E quì è generalmente da notarsi, che le Città d' Italia, e spezialmente di Tofcana, nel secolo xi. cominciarono ad acquistarsi la liberrà, prevalendosi della cougiuntura della mancanza de' Rè d' Italia. della lontananza degli Imperadori, delle discordie tra gli stessi Imperadori, o tra gl' Imperadori, e i Papi, e in particolare di quella di Gregorio VII. con Errico IV. nella quale i Fiorentini fi dichiararono del partito del Papa, e così vennero a liberarfi dal dominio Împeriale, onde dipoi i Marchesi di Toscana, che successero alla Contessa Matilde, fecero fempre poca figura in Firenze, nella quale Città nel MLXVIII. trovo che vi era il Presidente, Praeses, ma non già il Conte, per quanto si ricava dalla lettera de' Fiorentini fcritta ad Alessandro II. Papa, in occasione della pruova del fuoco fatta da S. Pietro Igneo . Perchè gl' Imperadori tenevano in Toscana il Marchese, o Duca; e questi teneva nelle Città il Conte, che omai non fi vede più in Firenze in questo anno, siccome non era più in Pisa nel MLXXXI. per quanto fi riconosce dalla carta di Concordia tra Errico IV. e il Popolo Pifano, riportata dall' Vehel-

Vebelli, e dal Muratori, che nella Differtazione XLV. dell' Antichità del Medio Evo dimostra egregiamente al suo solito i principi della libertà de' Popoli d' Italia potersi sicuramente fissare nel secolo xi. Ma per ritornare al nostro proposito, non è dunque maraviglia se dopo l'anno MCXIII. non si trova più alcuno atto, fatto da' Conti di Borgonuovo nelle possessioni, che aveano intorno a Firenze, dalla qual Città omai nemica fi erano ritirati per lontano tratto, stando a Fucecchio. e a Pifa, e a Volterra, fino a tanto che le peripezie del Mondo portarono la fine di questa illustre e potente casa; e le guerre inforte in Toscana non lasciarono loro più il possesso di terre, e castella, e beni, che avevano per l' innanzi fignoreggiato; e la libertà acquistata da' Popoli, non lasciò più a fimil forta di Conti Imperiali giurisdizione nessuna, come aveano per l' innanzi.

## MCXIV.

Adalberto Notaio vende e consegna e Rodosfo, Vescovo B. Martini Lucensis, medictarem integram de Poio, & Burgo, & Curte de Ficielo, & medictatem de Castello, & Curte de Musignano, & de Visciana, & de Castello, & Curte de Massano, & de Visciana, & de Cerbaria, &

1134

de Calleno, & medietatem de Castello & Eurie de Montesalton & t. Spogli del Gamurrini nell' Archivio segreto del Serenissimo Granduca appresso il Signor Manni nel Tomo XI. de Sigilli num. IX.

## MCXV.

Essendo morto, come si è veduto, il Conte Vgo figlio del Conte Vgo, il quale avea lasciato nel suo Testamento, che si vendesie la metà delle sue cose per pagare i suoi debiti, eccettuato però i fervi, e ferve, e quello, che aveva assegnato alle Chiese . . . Ruggieri Vescovo di Volterra compra per la Chiefa, e Vescovado, la metà di tutte le cofe, che il già detto Conte Vgo aveva e possedeva nel Vescovado di Volterra, sive in Castris, sive extra Castra tempore mortis . In Gastris, ut in Catignano Castello & Curte de Catignano, & Riparotta, & Arficile, Cambafi, Sancto Benedicto cum Curte, Muchio cum Curte, Puli iano, Colle Musciori, Camporobiano, Ca-Sailla, Fusii, Morrona, Montevaso, Petracaffa, exceptis fervis, & ancillis, & exceptis fredis equitum de Masnada, que fuit q. Vgonis Comitis, & excepta quarta uxoris eiusdem, & exceptis his qui refutavit Eccles. &c. Pro qua venditione accepimus centumquinquaginte liivoras bonorum denariorum Lneensum ad perfolvenaum debitum quond. Vgonis Comitis; Gr meritum accepimus da te Bertello invice Episcopi anulum unum de auro; e non solo ne promettono al Vescovo Ruggieri la difesa, ma mandano nel medessimo tempo a fargliene dare il possessimo de la discovo, poichè per si poca somma di lire bisogna che gli Agenti di questo Conte Vgo vendano tante cose, come osserva l' Ammirato.

In Carta dell' Archivio della Chiefa Pifana appresso il Signor Muratori Tomo III. gli abitatori del Castello Vivaglio giurano fedeltà a Pietro Arcivescovo Pisano, excepta in hac caula iustitia Comitisse Cecilie ab Vgone Comite filiatro suo fibi concessa, & iustitia Morronensis Ecclesie &c. Quindi si conosce, che la Contessa Cecilia aveva un figliastro chiamato Vgone, il quale era Conte; onde effendo ella moglie del Conte Vgone, faria forfe segno che questo avesse avuta altra moglie, e di essa il figlio Vgone, sigliastro poi di Cecilia. Saria però stato di mestieri, che queste due mogli le prendesse successivamente in breve spazio, perchè nel MCIX. quando fece la donazione al Monastero di Morrona, egli non aveva ancora figliuoli, come costa dallo Strumento riportato sopra a pag.

1119. Di più è da offervare che questo Vgone figliastro, non pare che in età di cinque o fei anni potesse concedere alla matrigna i diritti di quel Castello, benchè fosse ciò facile per mezzo de' Tutori . Non potrebbe essere un Vgone figliuolo di qualche altro marito. che avesse avuto la Contessa Cecilia? e in verità non pare facile a credersi, che il Conte Vgone, il quale, come si è veduto, nel MCIX. non aveva figliuoli, e che morì nel MCXIII. aveffe nello spazio di quattro anni, quattro figli, e due mogli. Di più, è una gran cosa, che nell' Investitura data dalla Contessa Cecilia nel MCXIII. non fi indichino chiaramente i figliuoli avuti da lei con esser moglie del Conte Vgone. Inoltre fa della specie, che avendo lasciato il Conte Vgone figliuoli, ordinasse di fare tante e si grandi alienazioni de' fuoi fondi, e possessioni; e lo stesso facesse la Contessa Cecilia, come più sotto vedrassi. Pure io dubito, e lascio la verità al fuo lu go, tanto più che io fo essere stata usara la voce filiaster ancora in senso di filius .

In Bolla di Pafquale II. è fatta menzione del Monastero di San Salvadore di Fucecchio. Bollar. Vallombros.

MCXVII.

Vgone Conte, e Berta sua moglie, e il Conte Bulgaro, donano alla Badia di Vallombrosa, come si vede sopra all' anno M-CXIII. pag. 1126.

## MCXIX.

Califto II. è Papa, e concede privilegi con fua Bolla al Monastero di Fucecthio. Bolla d'Onorio III.

La Contessa Cecilia giura fedeltà a Beneu detto Vescovo di Lucca per la metà e por zione della Corte, e Castello di Fucecchio eccettuati gli allodiali, e per quello che fi appartiene al detto Vescovado nella Curia e Castello di Pescia, o altrove delle cose del Conte Vgo; e gli uomini di Pefcia e di Cappiano giurano fedeltà al medefimo Vescovo; come si ricava dal Registro dell' Arcivescovado di Lucca. Si trova di più in una Cronica antica di Lucca appresso il Signor Francesco Maria Fiorentini, che la suddetta Contessa Cecilia fa in questo stesso anno giuramento di difendere la porzione di Fucecchio e di Pescia, come si può vedere appresso il lodato Galeotti. Si veda fopra a pag. 805.

Imilia Contessa, moglie del Conte Gui-

do Guerra, investe Rolando Prete, Custode e Prepofito della Pieve di Santo Andrea di Empoli, con quanto si dice nello Strumento riportato sopra alla pag. XXIII. della Prefazione di questo Viaggio; e sono testimoni a questa investitura Bernardo figliuolo di Lamberto, e Aicherolo da Ripote, e Roberto de Ficeclo. Io fosperto che Ripole qui sia quel Populo distante da Fucecchio interno a un miglio, che ancora in oggi chiamafi Ripoli. Questo nome nasce dal diminutivo plurale di Ripae, cioè, Ripulae; ed è nome che fi fuol dare a' luoghi vicini a' fiumi, e fulle loro rive; come pare che anticamente fosse questo Ripoli, quando Arno rasentava Fucecchio. Così Ripoli è a due miglia sopra Firenze alla sinistra dell' Arno; e Ripoli si chiama un luogo della medefima Città, per effervi paffato vicino anticamente il Mugnone .

## MCXXI.

Nel tempo di Pasquale II. era nata lite tra' Monaci di S. Salvadore, ed il Propofto di San Genessio, sopra la Chiesa di Grimagneto, la quale ognuna delle parti pretendeva spettare a se, come si disse sopra a pag. 163. e il Papa sentenziò in questa causa. Ma bitogna che di lì a non molto si riaccendesse la controversia, che su poi terminata per sentenza di Calisto II. il quale decise che si dovesse demolire detra Chiesa con tutti i suoi edifizi, e che i Monaci ne potessero edificare in altro luogo un' altra, come costa dalla medefima fentenza, data dal detto Pontefice appresso Monte verde l' anno MCXXI. il dì xxII. Miggio, e del suo Pontificato anno secondo. Si veda sopra la Bolla di Callifto III. a pag. 170.

Il medefimo Calisto II. concede Bolla di privilegio riguardante il Monastero di Morrona fundato da' - Conti di Fucecchio . la quale fi conferva nell' Archivio della Chiesa Pisana, ed è stata data fuora dall' eruditissimo Sig. Lodovico Antonio Maratori nel Tomo III. delle Antichità del medio Evo , ed

è la leguente.

Cillistus Episcopus servus servorum Dei . dilecto filio Abbati Monasterii Sandae Mariae de Morrona . . . oribus regulariter substituendis in perpetuum. Et divinis preceptis instruimur, & Apostolicis monitis informamur, ut pro Ecclefiarum ftatu imp'gro vigilemus affectu. Proinde, dilecte in Christo fili, Gerarte Abbas, petitionibus tuis clementer annuimus , & beate Marie Monasterium, cui Deo auctore presides, cum omnibus ad ipsum pertinentibus sub tutela Sedis Aposto. lice

lice suscipientes, beati Petri, cuius juris esse eognoscitum, parrocinio communimus. Per presentis izitur privilegii paginam eidem Monaferio in perpetuum consirmamus universa, que ei aut a nobis. Vgicione Comite, & filis eius Vgolino, Rainerio, Lotberio, & Bolgarino, aut ab asiis quibusvis stadiibus legitime collata, vel concessa unt.

Castellum de Vivario, cum Pantano, & aliis pertinentiis eius; possessima, de Morta Gemmule. Quecumque preterea in sutruum es sosse posse posse processa de morta que preterea in sutruum es sosse processa de morta que preterea in sutruum es sosse processa de morta que preterea in sutruum es sosse processa de morta que preterea in sutruum es sosse processa de morta que preterea in sutruum es sosse processa de morta que preterea in sutruum es sosse processa de morta que preterea in sutruum es sosse processa de morta que preterea in sutruum es sosse processa de morta que preterea in sutruum es sosse processa de morta que preterea in sutruum es sosse processa de morta que preterea in sutruum es sosse processa que pro

Datum Vulterris per manum Grifogoni fantle Romane Ecclesse Diaconi Cardinalis & Bibliothecarir. XII. Kalendas Iunii, Indictione XIII, Incarnationis Dominice, Anno MCXXI. Pontissicatus autem Domini Calixti II. Pape, Anno Secundo. I luoghi, che si nominano in questa Bolla, sono tra gli altri il Castello di Vivaio, del quale si è parlato sopra a pag. 1122. Dove è punteggiato credo che deba leggersi Montalto, di cui si savellò sopra a pag. 1110. La Massa nomunata qui non dubico che, sia quella di Maremma.

configlio e fatto, che l' Abate di San Salvadore di Fuecchio perda i fuoi beni, e promette aiurarlo, e confervarlo, e difenderlo

con-

contro tutti, eccerto che contro il Re, e Marchese di Toscana; e promette offervare quello che esso, e Imilia Contessa sua moglie, gli hanno dato in permuta, cioè il Castello di Colle di Pietra, il luogo di Repulse, il Castello di Larciano, il Castello di Cerreto, e altro ec. Ser Ioannes, Carta dell' Archivio Archiepiscopale di Lucca + + M 52. Questo Guido è il Conte Guido Guerra, di cui scrive l' Ammirato nella Storia de' Conti Guidi, che in questo stesso anno si soscrive a un Privilegio conceduto da Currado Marchese di Toscana a favore del Monastero di Cultibuono, insieme con Federigo nipote di detto Marchefe, con Guido figliuolo del Conte Alberto Spadalunga, e col Conte Vguccione figliuolo d' Vgolino . Vgolino è il Conte Vgo marito di Cecilia morto nel MCXIII. e Vguccione, è quell' Vgone, o Vgolino, uno de' suoi figliuoli, come già si è osservato, e meglio offerveremo più fotto.

Corrado Duca e Marchese di Toscana, concede immunità e protezione al Monasterio di S. Bartolommeo di Pissoia; e gli conferma i beni e possessimi cralle quali sono un Mulino in Pissoia presso alla Porta di S. Pietro al Ponte di Grattulo, a cui fu concessa l'acqua, che soleva correre al Mulino di Marciano, dal Conte Vgolino, il quando di Marciano, dal Conte Vgolino, il quanto concessa l'acqua, che sono del Marciano, dal Conte Vgolino, il quanto con controlle del marciano di Marciano.

1142

le per rimedio dell' anima sua aveva donato a questo Monasterio delle tenure nella Curia di Celle, e di Pesicia, siccome si può conoscere dal Diploma riportato dal Sig. Muratori nel Tomo L dell' Antichità del Medio
Evo, Disser. XVII. Mi pare che vi sia tutto il sondamento di credere che questo Conte Vgolino, sia uno de' nostri Conti.

#### MCXXXI.

La Contessa Cecilia moglie del Conte Vgone sa donazione di certi beni al Conte Arduino siglio del Conte Guido, e questo gli dona alla Chiesa Pisana per volontà del Conte Guido suo padre e della detta Contessa Gecilia. La Carta, che esiste nell'Archivio di detta Chiesa; è riportata dal Signor Muratori nel Tomo III. della Antichità del Medio Evo, ed è la seguente.

In nomine Domini nostri Icsu Christi Dei oterni. Anno ab Incarnatione eius Millesmo Centessimo Trigessimo Primo, duodecimo Kalendas Decembris, Indictione Nona. Manifessus sum ego Arduinus Comes, silius Guidonis Comitis, quia consentiente mibi atque precipiente presato Cuidone genitore meo, per bans cartam pro anime mee remedio & parentum meorum, ossera, do, & concado Ecclesse San-

the Marie Pifane matris Ecclefie & Archiepifcopatu, totam illam quartam portionem, que mibi obvenit per cartam donationis ex parte Comitisse Cicilie uxoris quondam V gonis Comitis, que sibi evenit per Morgincap ex parte presati Comitis Vgonis viri sui in Curte & in Castellis de Acqui, cum omnibus earum pertinentiis & adiacentiis tam donicatis quam & massariciis, cultis & incultis, domesticis & agrestibus, districtis & Placitis suprascripta Curse & Castello pertinentibus , ut dictum est , cum inferioribus & superioribus suis, su cum fini-bus & ingressibus suis, & cum omni iure & pertinentiis earum, omnipotenti Deo & iamdicte Ecclefie offerre provideo tali ordine, ut ab ac bora in antea sit proprii iuris suprascripte Ecelefie & Archiepiscopatus Santie Marie proprietario iure. Et si ego, qui supra Arduinus Comes, vel meus beres, sive cui nos eam dedissemus aut dederimus, retollere vel minuere quefierimus per aliquod ingenium, aut nostrum datum vel factum de omnibus suprascriptis rebus apparuerit, & omni tempore taciti & quieti inde non permanserimus, & eam ab omni bomine defendere non potuerimus & non defensaverimus, spondeo ego, qui super, Arduinus Co-enes, una cum meis heredibus, e consentiente mibi suprascripto genitore meo , componere ad partem suprascripte Ecclesie & Archiepiscopatu SanSantte Marie, einfque Rectoribus, aut cui infi dederint, suprascriptum rem in auplum in ferquido loco sub extimatione quais tunc fuerit . Et insuper penam argenti optimi Libras centum. Et in tali ordine bec | cribere rogavi Bernardum Notarium Domini Imperatoris.

Actum in Coro infra Plebe de Montecafelli .

Signum \* manus suprascripti Arduini Comitis, cum consensu, & auctoritate, & licentia suprascripti genitoris mei , qui hanc cartam

offerfionis fieri rogavit .

Signa \* \* \* \* \* \* \* \* \* Man nuum Paganelli quondam Rollandi, & Ermanus & Stramb . . . . germani filii Rollandi de Ozeno, Ildebrandi quondam Sicheri, & Petri quondam Vgonis quondam Pagani, Gerardi. Vicecomitis quondam Gerardi Vicecomitis, Curtevecchia filius Alberti, & Scotto quondam Bernardi testium.

Supradictus Arduinus iuravit ad sancta Dei Evangelia, suprascriptam offersionem, & concessionem, secut supra legitur, licentia, & au-Storitate suprascripti genitoris mei scribere rogavi banc cartam eumdem Bernardum, & predictus pater meus sic mibi precepit, sic etiam iam dicta Comitissa Cecilia illud idem mibi fieri iussit .

Ego Bernardus Notarius Domini Impera-

toris post traditam complevi & dedi.

Supradictus Arduinus Comes per fustem, quem in sua manu tenebat, investivit Rogerium venerabilem Archiepiscopum Pusane Ecclesse de supradicta quarta portione de suprascripta Curte & Castello & eius pertinentia, ad suprascriptam penam, ad eumdem datare, & testes.

In questo anno verteva lite tra il Vescovo di Luca, e l'Abare di Fueccio; e gli
Arti di questa causa sono in un libro intitolato Privilegia Episcopatus Lucenss. Io non so
se questa sosse la causa, in cui arbitrarono il
Vescovo di Pistoia, e l'Arciprete e Primicerio di Lucca, come scrive Innocenzio III.
nel Cap. Cum olim De Praescriptionibus.

#### MCXXXIII.

Si fa menzione delle Cappelle di Rofaia, e di Massa, in Bolla d' Innocenzio II. appresso l' Vghelli ne' Vescovi di Pistoia.

## MCXXXIV.

Ingelberto investito della Marca della Toscana, è vinto da Lucthes a succeptio. Questro à così raccontato dal Fiorentini nelle Memorie di Matissa.

Cost nel 1134. secondo il computo di Baronio , che referisce in quest' anno il General Concilio di Pisa, fu Prencipe di Toscana quell' Ingelberto, che raccomandato da San Bernardo a' Pifani, e venuto in Italia per aiuto del Papa, fu nell' istesso Concilio contra la volontà de' Lucchefi dichiarato Marchife di Tofcana. Ma l'antica nostra Chronica di Pisa, ch' al 1136. trasferisce il Concilio, l'investitura d' Ingilberto tacinta da Baronio, anche in quest' anno così rapporta. A. D. 1136. 3. Kal. Iunii. Pifis eft celebratum Generale Concilium per Papam Innocentium, & alios Praelatos, în quo Concilio Ingilibertus de Marchia Thusciae investitus est, qui postea defensus a Pifanis, & a Lucenfibus ubique offenius, & vidus apud Ficecchium in campo, Pifas cum lacrimis fugiens a Pilanis vindicarus est. Ma. o perchè con la divisione della Cristianità nello scisma d' Anacleto fussero i Lucchesi di contraria fazione, o perchè avendo essi nel 1133. ottenuta da Lotario medefimo la confermazione degli antichi Privilegi, e l'esenzione dal pagamento d' ogni Fodro, che secondo l' interpretazione del Frisingense era quel diritto, che in segno di suggezione si pagava agl' Imperadori, presendesfero d'esfer esenti dalla soggezione de Marchest Toscani; o pur per hè sosse Ingilber-to savorito, e parzial de'Pisani loro emuli,

non solo non l'obedirono, ma, come affermano questi Annali, con l'armi perseguitandolo lo contrinsero nella rocca di Fucecchio a ritirarsi a Pisa. E perchè io stimo veramente, che il Concilio Pisano succedesse nel 1134. come dall'istessa con Fascon Beneventano si può cavare, o con la morte intanto succeduta, o in altro modo che fusse, mancò Ingelberto d'esser Marchese di Toscana: essendoche nel 1135. Enrico di Baviera, Genero dell'istesso e internato, da lu ottenesse la medessa provincia in seudo per testimonio dell'Virspergense. Henricus per Thusciam exercitum duxit, quam & ab Imperatore in Benesicio obtinuit.

Gerardo Abate del Monastero di Morrona vende a Vberto Arcivescovo di Pisa alcuni fondi, come si vede da Strumento dell' Archivio della Chiesa Pisana, riportato dal Signor Muratori nel Terzo Tomo delle Antichità del Medio Evo, ove si dice essere dell' Arcivescovado medietatem integram de tribus partibus de Podio & Castello & distristo & Curte de Acqui, quod Vivaio vocatur. Et de podio & Castello & Curte de distristo de Morrona excepsis d'ante possis illis terris d'acquissistis, que presato nostro Monasterio pertinebana ante illam dationem Vgonis Comitis, vel datum quod ipse in eodem Monasterio fecit.

Part. III. X MCXXXVI.

In questo anno, come apparisce da Cartar riportata dal detto Signor Muratori nel
Tomo stessio delle Antichità del Medio Evo, ed
essistene nell' Archivio della Chicsa Pisana,
l' Arcivescovo di Pisa Vberto prova come
il Conte Vghiccione, e Vgolino suo figliuolo,
insieme con altri, aveano posseduti da quatanta anni in qua i seguenti beni, come si
dice nella Carta, che si riporta.

In nomine summi Dei & Salvatoris nostri Iesu Christi. Amen. Nos Bentho Iudex, & Manfredus, caussarum patroni, electi Iudices ab Vberto divina pietate Pisanorum Archiepiscopo, & a Consulibus & universo Populo, ad diffiniendas lites publicas seu privatas; litem, que erat inter Archiepiscopum Vbertum & Visecomitem & Henrigum atque Rudulfum, germani filii quondam Gualfredi , commissam nobis ab utraque parte, sic diffinimus. Siquidem cum predictus Archiepiscopus conquereretur adversum supradictum Vicecomitem & filios Gualfredi , de duabus petiis de terris , que fuerunt de Curte de Cimitoria, nunc verò funt de Curte de Sancta Lucia, una quarum posita est a Poio de Querciavelata, & ficut trait Strada Guilielminga, da capite Ainchi ufque ad terram de li Petilati in capite deinc; fecunda pe-

tia de terra comprehenditur cum Golle Leuli, tenet unum caput in Rigone, aliud caput tenet in foresto, & guarigando de Curte de Cimitoria. De bis predictis duabus petiis de terris, sicut designata sunt, dicebat Vicecomes & silie Gualfredi, se possedisse per annos quadraginta quiete & fine legali interruptione. Contra verò Archiepiscopus dicebat eamdem terram infra illos quadraginta annos Comitem Vgbiccionem & filium eius Vgolinum , & Teudicium & filium eius , possedisse infra bos quadraginta annos , testibus ab utraque parte productis, & a nobis diligenter examinatis . Vnde Iudices , negotio a Causidicis utriusque partis subtiliter disputato, causa cognita, iudicamus, ut iurent testes Archiepiscopi, infra bos quadraginta annos predictos Comites possedisse. Quo iurato, condemnamus Vicecomitem & filios Gualfredi de predicta terra, nisi testes Vicecomiti & filis Gualfredi velint iurare Vicecomitem & filios Gualfredi predictam terram per quadraginta annos quiete possedisse. Tunc eligatur unus ex una parte, & alter ex altera parte, & quis verius vel falsius dicat, bello discernatur. Hanc sententiam data, & testibus utrinque iuratis Vicecomes & filii Gualfredi remiserunt bellum , & toti lite renuntiaverunt .

Data in Curia Domini Vberti venerabili, Archiepiscopo Sanste Marie Pisane matris Ec-X 2 clesse, in presentia testium Gualandi quondam item Gualandi, & Lanfranbi quondam Gerardi, & Guilielmirici quondam Lamberti, Odimundi quondam Beriti, & Gatti quondam Henrici, & Lamberti quondam Iobannis da Montemororo, Vgoni quondam Iobannis da Montemororo, Vgoni quondam Andree da Sansia Lumororo, Weoni quondam Andree da Sansia Lumororo, Ranieni quondam Guilicioni, Ranieri & Tegrimi germani sitii quondam Ranieri, Ventrio filio ciussam Ranieri, & aliorum multorum.

Anni Domini Millesimo Centesimo Trigesimo Sexto, Quarto Nonas Decembris, Indictio-

ne Quartadecima .

Ego Bernardus Notarius Domini Imperatoris, ex iussione predictorum Iudicum hanc sententiam subscripsi.

Questo Vguiccione è forse il marito della Contessa Cecilia, e Vgolino è il suo figliuolo: potrebbe però sorse intendersi ancora di Vguiccione il gran Conte, e di Vgo suo figlio-

I Lucches acquistarono il Castello di Fucecchio, come si ricava dalle Croniche di Lucca, e di Pisa; ma è questo il fatto notato sopra, assegnato male all'anno da dette Cronache, come ha saggiamente osservato il Fiorentini. A di XIII. di Settembre Transmondina di Guglielmo, sa donazione a Ottone Vescovo di Lucta di tutti i fuoi beni posti in Pietrabovula, Pescia, San Gennaio, e nel Valdarno, come riferisce il Galeotti nelle Memorie di Pescia.

## MCXLI.

Vgolino Visconte del quondam Vgolino, e Viliccione del quondam Rustico, col consiglio di Albertino del quondam Villano del luogo di Pefcia, e con licenza di Vgolino Conte del quondam Vguccione già Conte, vende al Priore di Santa Maria di Fucecchio, beni nella Corte di Cappiano per foldi 1300. di moneta di Lucca . Ser Sigismundus : come costa da Carta dell' Archivio Archiepiscopale di Lucca num. 62. Questo Vgolino Visconte fi conosce effere de' Visconti di Fucecchio, e figlio probabilmente di Vgo Visconte di cui si è favellato fopra a pag. 1112. 1115. 1127. il quale pare essere chiamato ancora Vgolino, come ufava in quei tempi . Il Conte Vgolino poi figlio del Conte Vgone non pare che possa esfere altro, che quell' Vgo figliastro della Contessa Cecilia, di cui abbiamo teste favellato,

Хз

effendo certo che il Conte Vgone, suo Padre, si chiamava ancora Vguccione, come si vede da Strumento riportato sopra. Talmente che sembra, che i sigliuoli del Conte Vgone, non sossero colamente tre, massino in quattro, se Vgolino non è sigliastro in altra maniera. Si noterà qui di passaggio, che questi Visconti di Fucecchio, non erano probabilmente altro, che i Vicari costituiti da' Conti, per affistere in vece loro alla Provincia. Perchè i Conti non erano se non quasi certi Presidi di Provincia, i quali eleggevano a loro piacere i Visconti, come si può vedere appressio il Du Cange, e il Signor Muratori nelle Antichità del Medio Evo.

VI. Id. Seclemb. Indict. III. Ottone Vefcovo di Lucca, compra tutti i beni e diritti de'figli del Conte Vgone, nel Castello,
che si chiama Barella, seu in Burgo & tota,
Curte praedicti Castelli & c. & ipsirecipiunt ab
isso Octo launechi analum aurea & c. Archiv.
Archiepis. Luc. † B. num. II. Per quello che
sembra ricavarsi dagli Annali di Barrolommo
Manzi a c. 6. questi figliudli del Conte Vgone sono, Pepo, Guido, e Lottieri, i, quali
vendono que beni al Vescovo Ottone, insieme con Ranieri Conte, Guido Conte, e Amite e Abate fratelli e figliudli del sopraddetto Conte Ranieri. Questo Conte Ranieri sem-

bra effere quello detto Pannocchia, figliuolo di Veolino, e marito di Sibilla, figliuola di Spalmi, del quale fi veda l' Ammirato ne' Ve-

Scovi di Volterra .

Guido Conte, figliuolo del Conte Vgone, obbliga fe e i fuoi Castelli all' Arcivescovo Pisano, e a' Consoli di Pisa. Tanto più credo che questo Guido sia un descendente de' Conti di Fucecchio, quanto si dichiara nell' obbligazione d' avere innanzi obbligati detti beni al Vescovo di Lucca, nella cui Diogesi era Fucecchio. La Carta è riportata dal Sig. Muratori nel Tom. III. della Antichità del Medio Evo tragli Excerpti dell' Archivio Pifano .

I Lucchesi andarono ad affalire oftilmente il Castello di Fucecchio, che era del Marchefe Alberto amicissimo e confederato de' Pisani; e sebbene quel Signore sece ogni sforzo per resistere agli assalitori, non potè perciò durare; e persosi d'animo se ne suggì con poche persone, non essendosi ancora . arreso il Castello, e se ne venne a raccomandare a' Pifani, e pregargli a volerlo difendere, e conservare nel suo stato; ed eglino per soddisfare al buon termine dell' amicizia ordinarono prestamente le genti d' arme, e corfero alla difesa di detto Castello stretto da' Lucchesi, i quali quando videro accostare i

ΧA Pi-

1154

Pufani lasciarono l' impresa, e se ne tornarono a Lucca con poco onore; e il Marchese sicuro entrò nel suo Castello, come scrivei il Tronci negl' Annali Pisani. Questo sembra essere l' Ingelberto Marchese, di cui si
è ragionato sopra all' anno MCXXXIV. del quale pare che parli malissimo il Tronci, assegnando questo fatto a questo anno, quando va all' anno MXXXIV. non vi essendo questo anno in Toscana alcun Marchese Alberto; poichè ad Ingelberto succedè nell' anno MCXXXV. Errico di Baviera, come si è veduto; e ad Errico morto nel MCXXXIX. succedè nel Marchesato di Toscana Valarico,
come scrivono il Fiorentini, ed il Rena,

# MCXLIV.

Guido Cardinale, e Vbaldino suo fratello, germani fratres filii quondam Vgonis de Castro Fichercle, fanno donazione della loro porzione del Castello di Montalto, posto nella Colline di Pisa, a Lucio II. Papa. Io ho dubitato che dove si legge Fichercle, si posta è debba sorse leggere Ficecti; non sapendo io che vi sia stato mai in Toscana altro simil luogo, e però ho notato ciò quì, rimettendomi sempre al giudizio de' più dotti. Lo Strumento è il seguente, come lo ri-

porta il Signor Muratori nel Tomo IV. dell' Antichità del Medio Evo.

In nomine Domini. Anno Dominicae Incarnationis, Millesimo Centesimo Quadragesimo Quarto . Anno primo Pontificatus Domini Lucit II. Papae , Indictione VII. menfis Martis die XVIII. Nos quidem Dei gratia Guido fan-&ze Romane Ecclesie Diaconus Cardinalis, & V baldinus , germani fratres , filii quondam Vgonis de Castro Ficherchle, bac die, propria nostra voluntate, concedimus, donamus, atque offerimus, & per banc Cartulam ad veram proprietatem corporaliter tradimus tibi Domno nostro Lucio, venerabili Fapae II, & per: te beato Petro Apostolo , sancteque Romane Ecclesie, tuisque sucessoribus in perpetuum ; idest totam & integram nostram portionem , que nobis competit de Castello , qui vocatur Mons Altus, per emtionem, quam fecimus ex eo a Gandulfo de Bibore : fimul & alias duas partes ejustlem emtionis, quas mibi Vbaldino concesserunt V bichio & Ranutius germani mei, ficut in ipsius concessionis Chartula , quam & tibi tradidi, continetur: sicut ipse quatuor no-Stre partes dicte emptionis fint, mixte cum quinta parte Torpini, filii quondam Rollandi bone memorie fratris nostri, Postta in Epi-scopatu Lucensi juxta Arnum, una cum terris, vineis, cultis & incultis, filvis, rivis, fontibus .

bus, paludibus, & pantanis, & cum omnibus ad ipsas quatuor nostras partes pracfate nostre emtionis, intus & de foris generaliter & in integrum pertinentibus. Qualiter nobis pertinent jure bereditario, seu quodlibet modo, ita tibi & beato Petro, - Sancteque Romane Ecelefie , vestrisque successoribus ad usum o utilitatem beuti Petri donamus in perpetuum, pro amore Dei omnipotentis & beati Petri, & animarum nostrarum & parentum nostrorum ; ut a presenti die liceat vobis exinde facere quicquid volueritis in perpetuum. Nos igitur & nostri beredes defendere promittimus ab omni bomine si necesse fuerit . Quod si contra bec , que dicta sunt, quolibet modo venire tentaverimus, & cuneta, quae dieta funt, non observaverimus, & si ca defendere noluerimus, aut non potueminus, tam nos quam nostri beredes, componanus tibi & sancte Romane Ecclesie pro poena decem auri Libras; & soluta poena, bec donationis Chartula perpetuo firma permaneat . Quam scribendam rogavimus Iohannem Scriniarium fancte Romane Ecclefie, in Menfe & Indictione Suprascripta VII.

Guidonis Diaconi Cardinalis, & Vbaldini fratris ejus bujus, Chartule rogatorum.

Isti sunt testes: Hiacynthus Dapifer Donni Papae; Docibilis; Stephanus Theophilacti; Isbannes Bonus Concstabulus; Rogerius de Let-Stulo.

Tanto più vi è motivo di credere, come penso io, perchè l' Abare di Fic cchio era padrone di una parte del Castello di Montalto, come si può vedere nella mia Sinopsi all' anno MCVII. e siccome apparisce sopra a pag. 1109. Questo Cardinale non sembra essere il medesimo che nel MCLI. sentenzia tra Villano Arcivescovo Pisano, e Galgano Vescovo di Volterra, la qual sentenza è riportata dal Sig. Muratori lodato, nel medesimo Tomo. Ivi si dice: Ego Guido Presbyter Cardinalis tituli Passoris.

### MCXLV.

Eugenio III. è Papa, il quale in sua Bolla concede privilegio al Monastero di Fuceschio, come si vede dalla Bolla di Onorio III.

### MCXLVI.

Lottieri figlio del Conte Renieri, forse Pannocchia, con la sua moglie Adalassa figlia del già Conte Vgone, donano alla Chiesa di Volterra, appresso l' Ammirato, e l'Vghelli, Questo Conte Vgone non potrebbe essere il figliuolo del Conte Vguiccione?

MCLII.

Iacopo Abate di Morrona vende alcune terre a Villano Arcivescovo di Pifa, come apparisce dal feguente Strumento riportato dal Sig. Muratori nel Tomo III. delle Antichità del medio Evo.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei eterni . Anno ab in arnatione ejus Millesimo Centesimo Quinquagesimo Tertio, (all' uso Pisano) Tertio Calendas Septembris, Indictione Quintadecima . Manifestus sum ego Iacobus Abbas Ecclesie & Monasterii S. Marie de Morrona, quia per confilium Donni Prioris Camaldulenfis & Fratrum meerum Monacorum, pro magna & competenti utilitate suprascripti Monasteri, pro edificanda claustra in loco, ubi dicitur Podium, que prius erat in loco Abbadie vetere, per banc cartam vendo & trado tibi Villano Dei gratia venerabili Pisane Ecclesie Archiepiscopo, quicquid predicto Monasterio pertinet in Castro, qui dicitur Montevafi, & usque ad medietatem loci , que est inter ipsum Castrum & Castellum , quod dicitur Montanino, & quicquid predicto Monasterio pertinet per circuitum totius Castri Montevafi, tantum longe a predicto Castro, quantum predicta medietas, que est inter ipfa Cistella, est longe a predicto Castro Montevafe. Item vendo & trado tibi quicquid predicte -Ec-

Ecclesie & Monasterio pertinet de loco, qui dicitur Mortaiolo; Vt distum est, omnia, que supra leguntur, in integrum cum inferioribus & supra leguntur, in integrum cum inferioribus & supra sup

Nella Cartapecora MLVII. della Libreria Stroziana fi legge; Ofmodeus-Presbyter & Rector Ofpitalis de Rosaria cum consensu fratrum suorum, & cum confensu aliorum bonorum Ficeclenhum, tradit Guidoni Custodi atque Rectori Ofpitales Dei, & Sancti Iacobi, & San-Hi Gilii fito in loco, qui vocatur Tenpafcio petium terre &c. Actum in loco qui vocatur Ficechio. Questo medesimo Prete Omodeo Rettore dello Spedale di Rofaia concede in questo anno altri pezzi di terra al medefimo Custode; cioè Guidoni Custodi & Rectori bospitalis Sancti Iacobi, fito in loco qui vocatur Teupafcio, come si, legge in Cartapecora originale appresso gli Eredi del Cavaliere Giovan Girolamo de' Pazzi Gentiluomo Fiorentino, il quale accoppiò

alla nobiltà una scelta erudizione, e una stimabile facoltà Poetica; e di più institut in
casa sua una specie di Accademia, che chiamano Colombaia, dove si adunano parecchi
persono di argomenti letterari, e di tutto quello che vieneloro riferito, e che hanno diligentemente osservato, prendono esatto ricordo in volumi, che apposta hanno; i quali sono omai, e faranno sempre più, un Tesoro di notizie pellegrine, e stimabilissime;
mentre l' inaspettata morte di detto Cavaliero
seguita in questo mese di Febbraio MDCCXLIII.
non disturbi una così laudabile impresa. Lo
Strumento lo riporto qui distesamente:

In nomine Domini nofri Iesu Cristi Dei eterni. Anno ab incarnatione ejus millessimo centessimo quinquagessimo scundo, pridie Calendas Martii Indictione quintadecima. Manifessus sum ego Omodeus Presbyter Dominus & Rector Ospitali de Rosari, quia consensu & constito Vibaldi & Ierardi & Iohanni fratrum meorum, & constito stitorum bonorum bominum Ficeclessum, nomina quorum subtus leguntur, per banc cartulam nomine pignoris damus & tradimus Guidoni Custodi & Rectori Hospitalis Dei & Santti Iacobi sto in loco qui vocatur Teupassico. Videlicet integram unam nostram petiam de terra, que est posita in loco qui vocatur Vitra-rio

rio, que fuit rella & laborata per quondam Giellium maffarium, que tenet unum caput in via, alium caput in terra Santonis quondam Ihoannis & confortibus fuis . Latum unum tenet in terra Iscialchi filii quondam Morandi , aliut latum tenet in terra Angirelli filii quondam Stefani . Hac prenotata petia de terra in eodem loco qualiter ab omni parte circumdata est per designata loca in integrum una cum inferioribus & Superioribus, seu cum accessionibus & ingressibus suis tibi eam nomine pignoris do & trado pro qua a te pretiam recepi argienti denarios Lucensi monete libras quatuordecim inperfinitos. Vnde repromitto ego infrascriptus Omodeus consensu predittorum fratrum una cum meis successoribus tibi prenominato Guidoni tuisque successoribus, aut eidem homini, cui vos infrascriptam meam dastionem pignioris dederittis, vel habere decreveritis. Vt si non vobis etiam aliquando in aliquo exinde intentionaverimus, aut retolli vel subtrbai quesierimus, vel ille bomo cui nos eandem dedissemus aut dederimus per quodlibet ingenium fi nos exinde auctores dare volueritis & cum vobis ac omni bomine defendere non potuerimus, & indefenderimus. Spondemus nos vobis componere infrascrittam nostram dactionem pignoris in duplum in fertili quidem loco sub extimatione qualis time fuerit . Sie tamen fi nos exinde auctores nec defensores querere nec dare volueritis, licentiam habeatis absque nostra persona si suerit voluntas exinde causam asiendi, responsum reddendi, & sem ponendi modis omnibus, vobis eam desensandi cum carta ista, & ut iuxtam legem melius potueritis.

Quia in tali bordine banc cartam Notarium scribere rogavi. Allum in loco qui vocatur

Ficechio .

Signum manus suprascripti Omodei presentis qui consensu predictorum banc cartam sieri rogavit.

Hubertus Domini Imperatoris Notarius,

post traditam cartham complevi & dedi .

Carta tali pallo fulla est qualecumque die ab bat bora in ante anum proximiorem expletum. Suprafiriptus Omodeus vel successore sui reddiderunt preditlo Guidoni vel successir aducentum oftuoginta folidos bonorum denariorum Lucenstum in presinios antea ista carta sit inanis verus a. Quod si ita non observaverint in preditlo pasto, vel antea, sude iam antea bet carta permaneat sirma & stabilis preditlo Vidoni susque successira de successira permaneat sirma & stabilis preditlo Vidoni susque successira.

uccefforibus, aut cui ipfi dederint, vel babere decreverint infrascripti Omodei , susque succesforibus . contradictione .

## MCLIII.

Eugenio III. l'anno MCLIII, il di s. d'Ottobre, e del suo Pontificato anno ottavo, confermò alla Badia di San Salvadore di Fucecchio tutti i privilegi, tanto nel temporale. quanto fopra la giurifdizione delle Chiefe. e Cappelle adiacenti a detta Chiefa, concessi da' fuoi Antecessori : Estratti del Tondoli .

In Bolla d' Anastafio IV. successore di Eugenio III. in questo medefimo anno fi commemora il Monastero di Fucecchio . Bollar. Vallombrof.

# MCLIV.

Anaftafo IV. l'anno MCLIV. il dì 5. di Dicembre, e del suo Pontificato anno primo, confermò tutte le donazioni fatte di qualfivoglia cosa, e Chiesa; e di più liberò l' Abbazia dalla servitù di qualsivoglia Vescovo, o Arcivescovo, sottoponendola immediatamente alla Sede Apostolica, come nella Bolla di detto tempo, Estratti del Tondoli. E' errore in questa memoria; poiche Part. 111. Ana1164

Anastasio il di 5. di Dicembre di questo anno era morto; và assegnata all' anno antecedente .

### MCLVI.

Adriano IV. l' anno MCLVI. il dì 5. di Dicembre, e secondo del suo Pontificato, confermò, come fopra, i detti privilegi concessi da' suoi antecessori, e liberò la Abbazia, e la Chiefa Battefimale, e tutti i Cherici di quella, e quelli ancora, che servivano all' altre Cappelle adiacenti, da ogni fervitù di Vescovi, sottoponendoli immediatamente alla Sede Apostolica, come sopra . Estratti del Tondoli .

## MCLX.

Guelfone Marchese di Toscana essende in Fucecchio concede privilegio a' Canonici della Cattedrale di Lucca . Actum Ficecchi . Fiorentini Libro II. delle Memorie di Matilda.

### MCLXIII.

A questo anno pongono alcuni la morte della Beata Berta, figlia del Conte Lottieri, o Letario, della cui vita fi offerverà, che il Padre Fe-

Fedele Soldani, nella Vita stampata in Firenze nel MDCCXXX. dice che nacque in Firenze: ma fe ella fu figlia del Conte Lottieri, figlio del Conte Vguccione, non pare ciò verosi ile; perchè non si sa che il Conte Lottieri abbia mai abitato in Firenze ; e si vede che questi Conti abitavano in tutti altri luogi, come indicano le date degli Strumenti loro fopra riportati . Questo nome di Berta, era cominciato a inserirsi nella casa de' Conti di Borgonuo vo , e fopra a pag. 1137. si è veduto che la moglie del Conte Vgone, suo cugino, si chiamava pure Berta. La B. Berta si fece Monaca nel Monastero di S. Felicita di Firenze, probabilmente intorno all'età di anni xxv. o xxx. cioè intorno al più al MCXXXI. se non innanzi : mentre sia vero che ella nascesfe nel MCI. come sta scritto all' Archivio fegreto delle Tratte. Non fembra dunque verosimile quello, che dice il P. Soldani, cioè, che Santa Berta s' invaghisse della santa conversazione delle Monache di Santa Felicita. essendovi stata ristabilità di fresco la disciplina per l'opera e per lo zelo grande del Beato Gualdo, nono Generale della Congregazione di Vallombrosa. Poiche si sa di certo da una Bolla d' Innocenzio II. nel Bollario Vallombro-Y 2

- broiano .che nel MCXXXIII. era Abate di Vallombroia Attone; e Gualdone fi trova nominato Abate Vatlombrofano in Bolla del medefimo Papa nel MCXXXIX. onde probabilmente la disciplina non vi era ancora stara ristabilita da Gualdone, quando Berta prese il facro velo in Santa Felicità. E' più verofimile che Gualdo Abate, al quale trovo in Bolla d' Anastasso IV. che nel MCLIII. era già succeduto nell' Abbazia di Vallombrola Ambrogio . Doi Veicovo di Firenze nel MCLV. servisse della Santità di Berta per riformare le Monache di Santa Maria di Capriglia, luogo del Valdarno di fopra, nella Diocefi Fiefulana, ove fondò questo Monastero Geremia da Montegroffoli, Signore di quindici ben popolate Castella, nell' anno pocci. fe crediamo al Padre Soldani; e nell' anno MLXVI. arricchito e ridotto all' inftituto di San Giovan Gualherto da una venerabile Gisla, forto la direzione di Leto Abate di Paffignano, per quanto lo stesso Autore scrive. Questa andata di Berta a Cavriglia bisogna, che accadesse innanzi al MCLIII. se vi fu inviata dall' Abate Gualdo; ma fe fosse vero quello, che il medefimo Padre Soldani scrive. cioè, che il ministero di Badessa in quel Convento non fu tenuto che per lo spazio di anni dieci da Berta, avendolo finito con la

morte; ella effendo morta nel MCEXIII, come la fteilo Soldani, e altri affermano, fembra piuttofto che si portasse a Cavriglia nel M-CLIII, inviatavi dall' Abate Ambrogio fucceffore di Gualdo, mentre Gualdo non fosse morto questo stesso anno. Essendo stata distrutta nelle guerre Cavriglia, e in parte il Monastero le Monache furono trasferite nel Monastero di San Vittore nella Diogesi di Volterra, e ultimamente in San Girolamo di San Gemignano? Il corpo però della B. Berta restò tempre in Cavriglia, malamente onorato in questi ultimi tempi, ne' quali trovò l' Altare e il Depusito coperto di fieno il Signor Dottore Giuseppe Brocchi in occasione di effersi portato là; lo che su occafione the fi penfasse a collocare quelle Sante Reliquie in luogo più onorifico, come fegul nel MDCCXXX.

Che fe la B. Rerta fu veramente figliuola del Conte Lottieri , Nipote d' Vguccione , Bisnipote di Guglislmo Bulgaro , Abnepote di Lotario, Atnepote di Cadulo; ecco che in lei abbiamo la più baffa memor ria di questi illustri Conti, benche descendenti di grado ancora inferiore fi trovino, come già si è veduto sopra; ma però senza memorie, che arrivino a quest' anno MCLXIII. Io fo che niuno, il quale abbia piena cogni-Y 3

zio-

zione delle chiare famiglie, che fiorivano e. fignoreggiavano per quei tempi in Toscana, potrà accordare al Padre Ferdinando Vgbelli, che i Conti di Marsciano vengano da questa chiarissima casa; poichè l'equivoco Bulgarello, di cui era figlio Bernardo, gli ha fatto credere che questo Bulgarello sia il figliuolo del Conte Vguccione; sapendo noi che questo nome di Bulgarello. Conte , si trova in molte antiche memorie fenza apparenza neffuna, che abbia attacco co i Conti di Borgonuovo di Fucecchio; anzi con tutta l' apparenza del contrario, siccome si può vedere appresso il Fiorentini nelle Memorie di Matilda; appresso il Signor Muratori nell' Antiebità del Medio Evo; appresso lo stesso Gregorio VII. nelle Lettere, le quali non so come possa un Antiquario perito, come è l' Vgbelli, neppure sospettare che appartengano in modo alcuno a' Conti di Fucecchio, benchè in esse s' incontri il nome d' Vghiccione, e simili. Non si trova neppure attacco nessuno di questi Conti, co' Conti Alberti, de' quali si sa la genealogia antichissima e distintissima, senza che gli uni abbiano che fare cogli altri; e lo stesso si può dire de' Conti della Gherardesca, i quali pure sono. isolati del tutto da' Conti di Fucecchio, come può ben conoscere chi tesse il loro Al-

bero giusto. L' inganno comune del Borghino. dell' Vebelli, e di altri, è nato dal vedere che i Conti di Fucecchio erano Signori di m lti luoghi, de' quali posteriormente sono stati padroni i Conti Alberti, che gli posiono avere acquistati in diverse maniere ; giacche fi è veduta la decadenza de' Conti di Fucecchio appoco appoco, e per le guerre, e per le alienazioni delle loro possessioni. Così non è argomento sufficiente il vedere ancora, che nel medefimo tempo i Conti Aberti avevano beni confinanti con que' de' Conti di Fucecchio, e parimente i Conti della Gberardesca; o che avevano porzioni ciascheduno nel medesimo luogo, o Castello; perchè abbiamo di ciò altri esempi in altre famiglie, le quali però erano tra di loro distintissime. Ma la dimostrazione Geomes trica fi è, che nello stesso tempo, che fiorivano i Conti di Fucecchio, fi possono tessere per le memorie, che abbiamo, tre Genealogie , cioè di detti Conti , de' Conti Alberti, e de' Conti della Gberardesca, tutte di padre in figliuolo, fenza che fi trovi mai un comune stipite, e un attacco verofimile, come già fi dicea, Che se alcuno volesse dire, potere esfere l'attacco, e lo stipite comune anteriore al Conte Cadolo, questo direbbe una cosa, che non ha prova nessuna, e che Y 4

2

si potrebbe negare con la stessa facilità, con la quale viene affermata. Che tra questi Conti però vi possa essere stata parentela per via di femmine maritate scambievolmente in queste famiglie, mi fembra assai probabile; e che molti beni sieno passati d' una famiglia. nell' altra per ragione d' eredità. Si può dire adunque con tutta ragione spenta affatto. la famiglia de' Conti di Borgonuovo, i quali posiono chiamarsi egualmente Conti di Montecafcioli, di Mangone, di Vernio, di Pefcia, di Catignano, e di cento altri luoghi, che erano in tutto, o in parte da loro posseduti, mentre questo possesso basti per così denominargli. Erano eglino apparentemente d' origine Longobarda, poichè secondo la legge Longoborda viveano, fe crediamo all' Vgbelli; e s' imparentarono fubito con Longobardi , come era Landolfo Principe di Benevento, la di cui figlia Gemma fu moglie del Conte Cadolo; ed erano Conti Imperiali come usavano a quei tempi, onde si è veduto fopra a pag. 1011. che rifervano i diritti all' Imperadore, e al fuo Marchefe; e a pag. 1129. che ricevono in Montecascioli Rimberto Vicario Imperiale con le fue masnade. Dipendevano di più da' Marchesi di Toscana, poichè i Conti erano fempre foggetti a' Marchesi, e si pud dire che fossero possenti Si-

Signori, come usavano nel secolo xi. e xII. non altrimenti di quello che fossero 1 Conti Alberti, i Cinti di Caprais, i Conti di Donoracico, gli Vbaldini, e soprattutto i famosi Conti Guidi, i quali si è veduro sopra pag. 1141. essere staci amici de' nostri Conti, e avere avuti beni confinanti, fpeziaimente nel Pistorese, e nell' Empolese, come si può ravvisare da quanto si è detto e riportato fopra. Anzi non voglio qui lasciare di notare che nel MCXIV. il Conte Guido, figliuolo del Conte Guido, ed Imilia. figliuola di Rinaldo, sua moglie, donano al Vescovado di S. Martino di Lucca l' intera metà di tre porzioni del poggio o Castello, che si chiama Salamarthana, colla Chiesa e torre che ha fopra di le la fala; e lo ftrumento è actum Colle Alberighi, ficcome fi ricava dagli Spogli del Gamurrini . Godo però che le ultime memorie di questi incliri Conti finiscano nella B. Berta, la quale corond. dirò così, questa piissima famiglia, e munificentissima verso Dio, e verso le sue Chiefe, con una Santità più luminofa; e che ci fa fovvenire di questi Principi spesso, non meno di quello che ci rinnuovino la loro memoria tante Chiese fondate, tanti Monasteri eretti, tanti Spedali istituiti, tante pie e facre liberalità, che ancora in oggi, alme-

no in parte, esistono, ed in particolare nel Valdarno di forto, dove fono la Badia e Chiefe di Facecchio, le Chiefe quattro Parroccnie di S. Croce , le Parrocchie di Casteifranco , e qualcuna ancora di Santa Maria a Monte, per non parlare d' altre, le quali sono eterni monumenti della pietà e religione del Conte Cadolo, e della Contessa Gemma, e de' lora illustra descendenti . E qui voglio prendere occasione di osfervare, che sbaglia il P. Puccinelli, mentre attribuice al Marchese Vgo di Toscana, due satti del Conte Vgone, che è questo di Borgonuovo: da una memoria de' quali si conosce il Passaggio di Santa Maria a Monte, essere stato attenenza del Conte Vguccione . Questi Conti adunque furono i difensori della Chiesa Cattolica in tempo d' eresia nella Toscana; gli amici e i procettori de' Santi, come di S. Giovan Gualberto, di S. Pietro Igneo, e degli altri fanti seguaci di S. Giovan Gualberto; gli spettatori de' miracoli operati da Dio a Settimo loro Monastero; i commendati con, menzione onorifica da' fanti Imperadori, quale si fu Errico Primo. Ma pure dopo dugento anni di fignoria e di gloria terminò questa casa, come vedo oggi terminata dopo dugento anni di Principato la Serenissima Casa de Medici nell' Elettrice Palatina del Reno Vedo-

va. Anna Lodovica, figlia di Cofimo III. Granduca di Tofcana, la quale è morta d' attacco di petto questo giorno xviii. di Feb. braio MDCCXLIII. a ore ventuna e tre quarti, in età d' anni LXXVII. Questa ricchissima Principessa da qualche anno in qua si era messa a terminare la famosa Cappella di San Lorenzo, avendo prima riftabilita questa Bafilica con rifondarla tutta, e rinnovare le sustruzioni, per accrescere i suoi meriti appresso a Dio, e le sue laudi appresso gli uomini, ficcome quei degli altri fuoi parenti defunti, non altrimenti di quello che si sia veduto aver fatto le pie Contesse Gemma, e Adelafia, e Gafdia, e Cilia, e Cecilia. con le loro ample donazioni alle Chiese. Ma poichè ho quì discorso delle B. Berta, secondo che ne ĥanno trattato gli altri, io adesso voglio prendere ardire di palesare un mio fospetto in una Storia così antica, e, come sembra, non pienamente conosciuta dagli Scrittori della Vita della B. Berta . Primieramente si dee avvertire che il Monastero di S. Felicita di Firenze è molto antico . e intorno alla metà del fecolo xi, era andato giù, e quasi destrutto. Fu la pietà di Gerardo II. Vescovo di Firenze, eletto nel MXXXXVI. e fatto Papa con nome di Niccolò II. nel MLIX. che di nuovo rimesse in piede

questo Monastero, desolato per negligenza de' fuoi anteceffori, avendo messo insieme molte nobili Monache, come egli stessa diee nella Bolla di privitegi conceduti a questo Monastero nel primo anno del suo Pontificato, e riportata dall' Vghelli. Era Badessa in questo tempo Tetberga, ed il Papa medefimo ne volle confacrare la Chiefa. Ora non è verofimile che nello spazio di soli LXX. o LXXX. anni, fi foffe questo Monastero sì rilassato, che vi fosse bitogno dell' Abate Gualdo per fervi rifiorire la disciplina, e la fanta conversazione . Secondariamente to trovo che nel MLXXII, era Priora, o Badeffa, di S. Felicita, Berta; ed il Signar Muratori nel Tomo I. delle Antichità del Medie Evo riporta una Carta di questo anno, , in cui fi dice che risedendo in Firenze, nel Palazzo del Duomo di S. Giovanni, Beatrice Duchesta e Marchesana di Toscana, Berta Priora del Monastero di S. Felicità impetra da lei la Protezione Regia pel suo Convento. Non porrebbe essere questa la B. Berta, di cui gli Scrittori non abbiano faputo affegnare l' età giufta ? Non può effere ella figliuola del Conte Lotario, figlio del Conte. Cadulo ? Questi ebbe più figliuoli come s' intende da quanto riferimmo fopra a pag. 285. 893. 1029, e visse almeno fine

al MXXIV. come si vede alla detta pag. 1029. onde potè Berta effere fua figlia, e nel M-LXXII, essere Priora di S. Felicita. Se poi è vero quello, che dice il P. Soldani, cioè, che Gisla nel MLXVI. arricchisse, e riducesse all' istituto di S. Giovan Gualberto il Monastero di Cavriglia; intorno a questo tempo vi era tutto il bisogno d'inviarvi una Monaca Santa per governarlo; ed ecco che appunto eta Badessa in S. Felicita Berta, la quale porè andare la, e reggere quel Monastero per lo spazio di dieci anni, e così morire sopra il MLXXX. in età molto avanzata. Ma tutto questo è un mio sospetto, e non conviene con quello, che dicono gli Scrittori della Vita di questa Beata, un fucile del braccio della quale fi conferva nella fua Chiefa di Santa Felicita, ove è una Cappella eretta in suo onore. Ma perchè si possa vedere in una occhiata tutta la ferie di questi Eroi della nostra Toscana; io ne soggiungerò qui l' Albero Genealogico, fecondo le notizie sparlamente riportate sinora, con additare di più le pagine, ove esse si trovano.

# Genealogia de' Conti di Borgonuovo di Fucecchio.

| Landolfo Pr                                 | incipe di              | Benevento p      | ag. 892.                     |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| Giulia o Guilla   1029.   Ildebran          | ٠.                     | Gemma -<br>875.  | Kadulo<br>874.               |
|                                             |                        |                  | Vigeli-<br>no 888.           |
| Conte Ra-                                   | Villa<br>877.<br>1131. | , rio            | ta Ada-<br>  lasia<br>  885. |
| Gafdia - Guglielmo Bulgaro 896.  Vguiccione | Teuzz                  | 885.<br>30 1052. |                              |
|                                             |                        |                  | Teuz-                        |



Pepo Lottieri Guido Berta-Vgone O Vge-1152. 1152. 1152. 1132. 1135.

B. Berta 1089.

# MCLXVI.

I Lucchess distrussero il Castello di Fusecchio, come si ricava da Tolomeo Luccheso negli Annali.

#### MCLXVIII.

In Bolla di Aleffandro III. è nomina-

#### MCLXXVI.

Alessanto III. Papa, in Bolla appresso l' Vghelli ne' Vescovi Firsolani, sa menzione del Monastero di Fuecchio, e di quel di Cappiano. La Bolla è diretta a Iacopo Abute Vallombrosano, egualmente che l'antecedente, ed è riportata ancora nel Bollario Vallombrosano.

#### MCLXXVII.

Federigo I. dona, è conferma molti bemi, e adiacenze del Padule di Fucecchio a' Signori di Buggiano e di Maona. Vedi fopra a pag. 796. Quelto stello Imperadore fece delle concessioni al Monastero di Fucecchio, come dice Federigo II. nel suo Diploma.

#### MCLXXXI.

Lucio III. è Papa, e in sua Bolla sa menzione del Monastero di Fucecchio, come pare ricavarsi dalla Bolla d'Vrbano III. nel Bollario Vallombrosano.

WCLXXXII.

Lucio III. pure confermò tutti i Privilegi alla Badia di S. Salvadore di Fuccechio, e la ricevè fotto la protezione della Santa Sede, come fi legge nella Bolla data in Velletri vili. Novembre MCLXXII. e del fio Pontificato anno fecotido. Ediratti del Tondoli. Le terre lafciare dalla Palude di Luvano, e dalla Guifciana, e altre ancora, fono accordate al Comune di Lucca. Si veda fopra a pag. 730. dove per isbaglio fi affegna ciò all'anno antecedente.

#### MCLXXXIII.

IV. Kal. Iunii Indit. prima. Ceclo quondam Brunetti vende per se, e Brunetto, e Diolara, figliuoli quondam Vifelli suo fratello carnale, a Domenico Rettore dello Statello carnale, a Domenico Rettore dollo Si edade dell' Altopascio tutto ciò, che loro si appartiene in un pezzo di terra, che è ne' consini de Stassii in loco ubi dicitur in Colle della Marca. Si roga Aldricus Netarius i omini Imperatoris. Cartapecora dell' Archivio di Fucectio.

#### MCLXXXVI.

In due Bolle di Vrbano III. si comme-Part. III. Z momora il Monastero di Fucecchio . Bollar. Vallombros.

### MCLXXXVII.

Errico VI. Imperadore, essendo forse · Fucecchio questo anno, prende in sua il Monastero di Monte Scalaprotezione ri . e gli concede beni e privilegi , come si conosce dal Diploma pubblicato nel Crenico di Leone d' Orvieto; dove è ancora un simile Diploma, dato indubitatamente in Fucecchio questo stesso anno dal medesimo Imperadore, a favore del Monastero di San Salvi. Tra i testimoni di questo Diploma vi sono nominati Guido & Orlandus Vicecomites de Ficeclo. Questi stessi sono testimoni ancora all' altro Diploma conceduto al Monastero di Monte scolari, ma i nomi de' Visconti vi sono Scritti così : Guide & Orlandinus Vicecomites de Ficiclo. Nella Carta segnata AA. dell' Archivio di Fucecchio, è la copia dell' infrascritto Privilegio fatto da Errico VI. Imperadore a' Fucecchiesi, che possano edificare il Castello . e circondarlo di mura . E nella Carta segnata II. è l'originale, come appresso, secondo gli antichi indizi.

In nomine SS. & Individue Trinitatis . Henricus VI. divina favente clementia Romanorum Rex, Semper Augustus. In eminenti Imperatoriae Celfitudinis Trono constituti fidelium nostrorum, eorumque precipue, quos ad manus nostras speciali bonitate tuemur, fasta nostre serenitatis benigno vultu respicere, & corum fervituti , comoditati , & utilitati Regali Celfitudine consuevimus providere. Hanc confiderationem babentts circa fideles nostros bomines de Ficeclo , & de Curte , & cos , qui venient ad babitandum Castrum, vel pendias, certum babentes ipsos semper cum posteris suis mandatis nostris obedituros, & in servitiis Imperii, & nostris devotissime perseveraturos, concedimns ipfis edificare Castrum in colle Ficecli , & illic bahitare, statuentes, & Regiae Maiestatis edicto fancientes , ut prefatum Castrum nulla occasione destruatur, nec a Nuncio nostro, nec ab aliqua persona; nifi forte tam enormem excessum perpetraret, propter quem ex iusta causa destrui faceremus. Item prefatos nostros fideles cum omnibus bonis suis, que iuste babent, queque postmodum acquisierint, in protectionem nostre Maiestatis recipientes precipimus, ut nullus prefatum Castrum, nec babitatores eius offendat . Omnia autem casamenta prenominati Castri, babitatoribus ipsius Castri in feudum sine annuali censu concedimus , sub eo tamen tenore,

ut fi quis casamentum in codem Caftro vendere voluerit, tam emens, quam vend as, duodecim denarios Notario, five Nuncio, nostro de libra perfolvat . Et her volentes prefatis noffris fidelibus, nec gravamen, nec aliquam inferri iniuriam, per presentem pragmaticam, ac divalem paginam sancimus, ut nulla possessio, vel ratio eis auferatur fine legali indicio . Similiter stasuimus , at feudis , que tenent , non priventur , nifi culpam incurrant , propter quam digni fint privari, & ipsum per sententium fiat, & per pares Curie, exceptis feudis, fi qua a Marchario, vel Francone tenentur, in quibus fintentiam non oportet expellari, quia constat, quod bec iuste non possunt vendicare, nifi au-Horitate nostra ipsis concedantur. Item st aliquis de Ficeclo, vel eins Curte, offenfam fecerit, statuimus, ut soli illi, qui sunt in culpa, pu-niantur, nec innocens luat culpam nocentis. Precipimus autem, ut ad maleficia punienda, & ad alia negocia Imperii promovenda, omnes homines de Ficeclo Nuntio nostro confilium prebeant, & auxilium. Item postquam dictum Ca-Strum accasatum fuerit intra muros, quantos bomines curia casare poterit circa podium, vol collem, a presenti die ad quatuor annos, homines de Ficeclo dent concambium terre extra curiam pro casamentis, que sunt in curia iuxea podium secundum valentiam terre, que fuit C14778

cum hi facre nostre Milestatis apices scriberentur . Statuim's igitur , & auctoritate Regie Cellitudinis precipimus , ut nullus Archiepifcopus , Epifcopus , Dux , Comes , Marchio , Capitaneus , nullaque Civitas , Comune , Confules, Potestas, nulla denique humilis, vel alta , fecularis, vel Ecclesiastica, persona presentem constitutionis nostre paginam infringere, feu contra ipsam venire presumat . Quod qui fecerit in ultionem temeritatis fue centum libras auri componat, dimidium camere nostre, & reliquum iniuriam passis. Huius rei testes sunt Corradus Dux Spoleti , Fridericus Dux Debites , Octo frater nofter , Comes Robertus de Vafforva, Comes de Monte Feretri, Comes Albertus de Summo fonte, Guido Burgondio, Ildelfrandimus , Iofeph , Anfelmus Prefes Tufie , Burcardus frater eius, Albigo de Mefella, Forefius de Campo.

Signum Domini Henrici VI. Romanorum

Regis invictissimi.

Ego Ioannes Imperialis Aulae Cancellarius vice Domini Philippi Colonien. Archiepiscopi, Italie Archicancellarii Regti, cognovi.

Acta sint bac anno Dominice Incornationis MCLXXXVII. Indictione V. regnante Henrico VI. Romanoram rege gtoriossissimo, anno regni cius XIX.

Dat. Bononiae XIV. Kalendas Septembris.
Z 3 Dz

1184

Di questo Privilegio si è satto menzione sopra a pag. 375. e 393. E questa è l' epoca della sondazione di Fueccesso, in quanto ad effere castello formato, e cinto di mura, sul poggio, e sue pendici.

Questo medesimo Imperadore concedè beni e privilegi al Monastero di Fuecechio, descritti nel Diploma di Friderico II. e nella Bolla di Onorio III. che riporteremo al

fuo luogo.

#### MCLXXXVIII.

In Bolla di Clemente III. è nominato il Monastero di Fuceschio. Bollar. Vallombros.

# MCXC.

Vedi sopra a pag. 807. Panfellia periro di Legge da i Consoli di Lucca su costituito Giudice della Corte di Facecchio. Ser Iunsta, in Instrumentis M. 110. in Archiv. Canonic. Luc.

## MCXCI.

Celestino III. fu eletto Papa, e questo confermò parimente i privilegi al Monastero di Fucecchio, tanto nella temporale, che fpi-

fpirituale giurifdizione; di più diede aurorità all' Abbate Placido di revocare i beni male alienati, rimofio ogni appello. Estratti del Tondoli.

#### MCXCII.

Nell'anno MCXCII. si trattò da' Consoli della Città di Lucca di fabricare un Monastero per Vergini; il che su eseguito nel Castello di Gattaiuola, che era vicino alla Città, ne' monti verso la parte di Ponente, con sarvi una Chiesa fotto il titolo di Santa Maria della Selva di Gattaiuola. Il sito, ove su fatta la fabbrica, era di Orlando di Volpello Lucchese, il quale insieme con molti altri beni ne fece loro un dono. Si vedrà nel profeguimento quanto queste Monache abbiano parte nelle cose di Fuecechio. Franciotti.

## MCXCIV.

Celestino III. in Bolla diretta a Gregorio Proposto di S. Genesso, commemora la sentenza data da Pasquale II. sulla controversia vertente tra Antelmo Abate di Fuecchio, e Guidone Proposto di S. Genesso. Vedi sopra a pag. 170. Vedi fopra a pag. 734. ove Athetto di Rustico ven le a Bonfiglio da Fuecchio una piaggia posta vicino allo Spedale del Ponte di Fuecchio.

Innocenzio III. Papa concede Bolla a favore dello Spedale d' Altopassio, in cui fi nomina il Ponte di Facecchio, come possessione di detto Spedale. La Bolla è la seguente.

Innocentius Episcopus, Servus Servorum Dei, diestiis siliis Hildebrando Migiširo Hospitalis de Altopissa, eiusque fratribus, tam presentibus quam futuris regularem vitam prosessis.

Quoniam Xenodochium vestrum tam divitibus quam egenis multa caritatis objequia fubministrat. & in hoc studium & intentio vestra tota versatur, ut omnibus transfeuntibus in necessitatibus suis ardenti dessiderio subveniatis, ad amorem v strum & incrementum ipsus Hospitalis, steut dignum est, serventer indusimur, & vos in tam pio tam sinto & laudabiti propostio exbortari, sovere, & corroborare desideramus. Ea propter, diletti in Domino Filii, vestris iustis postulationibus elementer annumus, & presitum Hospitale una cum Ecclesiu Santii Iacobi, & cum omnibus adiacentiis, & iis que ad iam dictum Hospitale pertinent, sve sin campi, vince,

nee , filve , prata , nemora , aque , pifcationes inxta idem Hofpitale, aut alibi constituta, ad exemplar predecessorum nostrorum felicis recordationis Alexandri, Lucii, Vrbani, Chmentis, & Celestini Komanorum Pontificam suo B. Petri & nostri protectione suscipimus, & pre-Sentis Scripti priv. legio communimus , Statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona prefatum Hofpitale in presentiarum infle & canonice possideat, aut in futurum concessione Pontisicum, largitione Regum vel Principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vovis vestrisque successoribus & illibata permaneant . In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis . Decimas quas bone memorie Anfelmas & W. Lucenfes Episcopi eidem Hospitali concesserunt . Decimas quas babetis apad Exeleft un Santi Viti de Valle Arni . Terras & possessiones de Valle cava, & de Maffa Pifcatoria, Pontem de Ficeclo cum Ec lefia B. Marie , ibi fita , & omnes pertinentias ipfius Pontis; Ecclefium Sanctorunt Ippoliti & Cassiani , atque eius domum sitam in Episcopatu Vulverranensi, ubi dicitur Palude cum omnibus pertinentiis suis . Terras ac pessessiones & piscationes & molendinum de Preteo, & quidquid habetis in Pilcia, & in cius Curte . Quidquid babetis in Valle de Arno : quidquid babetis in Valle de Luca: quidquid babetis in cafre

firo de Prato, & in eius finibus: quidquid habetis in Pleberio de Calenzano: onidquid babetis in Archiepiscopatu Pisano: quidquid habetis in toto Archiepiscopatu Capuano: quidquid habetis in Archiepiscopatu Neapolitano: Ecclefiam Sancli Ioannis de Scrbolatico cum omnibus pertinentiis suis : Domum quam babetis Capue eum omnibus pertinentiis suis : quidquid babetis in toto Iudicatu Calaritano : quidquid babetis in toto Iudicatu Turritan, quidquid habetis in Sardinia: quidquid babetis in Sicilia, quidquid babetis in Pleberio de Montecatino: quidquid babetis in Pleberio de Vaiano: quidquid babetis in Pleberio de Cerreto, vel in Pleberio de Piscia, in Pleberio de Cappiano, in Pleberio San-Ae Marie in Monte, in Pleberio Sancti Petri in campo: in Pleberio Sancti Genefii; in Pleberio Sancti Gervafi, & in Pleberio de Corano. Preterea vobis authoritate Apostolica indulgemus, ut in obedientiis vestris cum assensu dioecesanorum Episcoporum pro vobis & familia vefira facultatem liberam babeatis Oratoria construendi: Ordinationes verò Clericorum, qui ad Sacros Ordines fuerint promovendi, a dioecesano suscipietis Episcopo, siquidem Catholicus fuerit, & gratiam, & communionem Apostolice Sedis babuerit, & ea vobis gratis & absque pravitate aliqua voluerit exhibere . Alioquin liceat vobis quemcumque malueritis adire Antistitem, gratiam & communionem facrofantte Romane Ecclefie Sedis babentem, qui nimirum nostra fultus authritate vobis quod postulatur indulgeat . Converfis quoque vestris post fastam in loco vestro professionem a consortio vestro non liceat absque licentia vestra recedere, discedentes nullus audeat retinere. Sane quoniam pro negotiis vestris ambulare oportet & in aliis locis in eundo & redeundo crucem ad orandum Deum deferre vobis ac portare nibilominus benignius duximus indulgendum. Ad bec paci quieti & tranquilhtati vestre paterna mansuetudine providere volentes prefentium authoritate decernimus, ut omnes, qui cum eleemofinis ad domum vestram pietatis intuitu venire voluerint, secure veniant, & in eundo & redeundo Apostolica sint prote-Clione muniti: & fi quis eos offenderit , & non emendaverit, divina ultione plectatur. Sancimus insuper ut nullus Prelatus parochianos suos, qui in fraternitate domus vestre fe collegas voluerint statuere, aliquatenus audeat probibere. Indulgemus etiam vobis, ut quidquid salvo iure canonico prefato Xenodochio vel eius obedientiis ubilibet nunc & in antea constitutis in testamento, vel nomine legati, vel aliter rationabili providentia datum est, sive dabitur in futurum, integrum vobis & fubiellis obedientiis illibatumque permaneat. Liceat quoque vobis laicos e Seculo fugientes liberos & absolutos ad conver-60-

sonem vestram absque alicuius contradictione resipere, & in vestro collegio recinere. Preterea sepulturam ipfius loci liberam effe decernimus, & corum devotioni & extreme voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint , nifi forte excommunicati vel interdicli fint, nullus obfistat, salva tamen iusticia Parochialium Eccle fiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur. Porro laborum vestrorum, quos propriis manibus aut fumptibus colitis, five de nutrimentis animalium vestrorum, nullus omnino Clericus vel Laicus a vabis, donec liberalitas hospitalitatis apud vos viguerit, decimas exigere vel extorquere presumat . Decernimus enim ut nullis omninò bominum liceat prefatum H. spitale temere perturbare, aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere minuere seu quibus!ibet vexationibus fatigare, sed omnia integra & illibata serventur eorum, pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva Sedis Apostolice authoritate, & Dioecefani Epifcopi Canonica iustitia. Si qua igitur in futurum Ecclefiastica secularisve persona hanc nostre Constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum suum condigna satisfactione coxrexerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino iudicio exsistere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpove ac fanguine Dei & Domini Redemptoris nofri Iesu Christi aliena sicat, atque in extremoexamine districte ultioni subiaceat. Curstis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus & bic frusum hone astionis percipiant, & ahud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen.

| Sanctus<br>Petrus | - | Sanclus<br>Paulus |
|-------------------|---|-------------------|
| Inno<br>PP.       | - | centius<br>III.   |

Ego Innocentius Catholice Ecclefie Episco-

Ego Offavianus Hostien. & Velletren. Epi-

Ego Petrus tit. S. Cecilie Presbiter Card. Ego Iohannes tit. S. Clementis Card. Viterbien. & Tuscanen. Episcopus.

Ego Guido S. Marie Transtyberim tit. Callisti Presb. Card.

Ego Hugo Presb. Card. S. Martini tit. E-quitii.

Ego Iokannes tit. S. Stephani in Celio Monte Presb. Card.

Ego Gratianus SS. Cosine & Damiani Diac.

1 FQ2

Ego Berardus S. Adriani Diac. Card. Ego Gregorius S. Georgi ad velum aureum Diac. Card.

Ego Gregorius S. Angeli Diac. Card. Ego Bobi S. Theodori Diac. Card. Ego Petrus S. Marie in via lata Diac. Card.

Datum Rome apud S. Petrum per manum Rainaldi Dollor PP. Notarii vicem agentis Cancellarii X. Kal. Maii Indictione I. Incarnationis Dominice Millesimo Centesimo Nonagesimo Octavo, Pontificatus vero Domini Innocentii PP. III. anno primo .

E' da notarfi, che in questa Bolla si nominano le Decime appresso la Chiesa di S. Vito di Valdarno; le possessioni di Valcava e di Massa Piscatoria; il Ponte di Fuceccbio con la sua Chiesa di S. Maria; le possessioni del Valdarno, delle quali trovo in antichi Strumenti che ne avevano alcune presso alla Chiefa di S. Tommafo di S. Croce ; il Pivieri di Cappiano; il Pivieri di Santa Maria a Monte; e il Pivieri di S. Genefio.

Porrò qui ancora questa memoria, per

ritrovarsi nell' Archivio di Fucecchio.

In nomine Domini nostri Iefu Christi Dei eterni . Anno ab eius nativitate Millesimo centesimo nonagesimo ottavo, quintodecimo Kalendas Madii, Indictione prima . Manifestus sum ego Symon quondam Guinithi , quia per banc Cartulam antefacti nomine, & propter nuptias, done & trado tibi Sobilie Sponse mee & filie Sardi, videlicet Massum unum quod detinet Giugnus de Staffili, & est in predicto loco Staffili, unde reddit mibi annuatim staria sex grani pro teni-mento. Item denarios sedecim, quos reddit Morrecatini; & denarios fex quos reddit Rustichellus. Item unam petiam de terra mea, que est campus in loco & finibus Galleni; & fuit quondam Martini Donatri, & Ecclefie Sancti Petri de Gallena, &c. Item aliam petiam que est cum casa super se &c. & tenet unum caput in rio Promaldis; aliud in Cellerii & eius fedii Gc. pro qua donatione ego Symeon profiteor me recepisse meritum , seu Launelchid a supradicto patre tuo Sardo anulum aureum in prefinito &c. Hanc cartulam Laboratorem Indicem & Notarium Domini Imperatoris scribere rogavi. Preterea fu-Actum in Porcari . . . . Preterea su-pradictus Simeon confessus fuit se recepisse in dotem pro supradicta Subilia libras septuaginta denariorum Lucenfium , & libratas quinquaginta de corredis. Signum manuum Ildebrandini de Porcari, & Adimari de Potho, & Forteguer-. . . rogatorum testium. Il giorno dopo il predetto Simone quondam Guinithi babitator in Civitate Lucana prope Ecclefiam Sanfte Reparate fi dichiara, quia perboc

feripum feundum legem Longobardorum in Morgineaph dona alla detta Sabilia fua moglie la quarta parte di tutti i fuoi beni ec, alla preienza de' predetti Testimonj, nel detto luogo di Porcari, ed è rogato Laboratore & Poii Gaditani. Certa dell' Archivio di Fucecchio legnata 25. Simone di Guinizo, qui nominato, è quel Simone fratello di Guinizello, e Bernardo di Lucca, de' quali fi tratta nello Strumento, di cui favelleremo adesfo ali' anno ieguente.

# MCIC.

Si è riportato sopra a pag. 355. uno Strumento, in cui Ambrogio Abate di S. Salvadore di Settimo, e Maestro Zenobio Suddiacono del Papa, Giudici Delegati da Innocenzio III. nella causa vertente tra Giovanni Abate del Monastero di Funccibio, e di Juomini di Funccibio, e del Valdarno, e di Lucca, sopra i seudi e possessioni date in pegno
da Gregorio già Abate del detto Monastero di
Funccibio, dilapidatore e desfruttore del medesimo Monastero; le quali possessioni l'Abate Giovanni ripeteva da diversi, che ivi
sono nominati; e questi, come contumaci,
furono condannati a restituire i detti beni
all' Abate Giovanni, e tra questi è conden-

nato Prete Caro Canonico di S. Reparata, chefi riteneva un Piviale di seta, e negava e ricufava di restituirlo al detto Abate Giovanni. La fentenza è data nella Chiefa di San Fridiano lungo Arno, la quale in oggi è dentro la Città di Firenze .

# APPENDIX

# In qua multa supplentur, . & castigantur .

Pag. 729. dopo in flumine Iuxiane: leggi: e Iustiana fi trova ancora chiamata negli Statuti di Castelfranco .

Pag. 733. Dopo, a via Donica: leggi. In cartapecora poi dell' Archivio di Fucec, chio, del fecolo XII. fi trova il nome Pello d' uomo di Fucecchio .

Pag, 737. Da, un altro ponte, fino a Ceoli, leggi in questa maniera: Vn altro ponte di più era nella Città di Pifa, dirimpetto alla Chiesa della Spina, e questo ponte è rovinato; e altri due ponti erano, uno a S. Giovanni alla Vena, e l'altro verso Ceoli.

Pag. 739. Dove dice, L'altra memoria fino a discorreremo, leggi così: Altra memoria della strada Francesca s'incontra in Den-

Part. III.

nizzone Scrittore del secolo XII. ove scrive Francigenam stratam tenuit rex, pace perasta.

E questo verso è riportato dal Fontanini nel fue Trattato dell' Eloquenza Italiana , e dal Signor Muratori Tomo II. dell' Antichità del Medio Evo Differt. XXXII. e questi vi fa la seguente riflessione . Memini me ad eum locum cenfere, illic designari viam Aemiliam, quam nos Claudiam appellamus. Dubitare nunc Subit , an eo nomine potius fignificetur via , per quam e Lombardia Pontremulum itur, atque inde Florentiam, Senam, ac denique Romam . Vecumque fit, nibil aliud Francigena via fuit, nifi quae ex Italia in Gallias ducit. Si vede che questo Valentuomo si è accostato molto aindovinare qual sia la strada Francesca, ma non del tutto, poichè essa passava per Lucca. E in verità la via, che viene dall' Altopascio verso il Galleno, si dice ancora in oggivia Francesca, la quale ho veduto assegnata per termine di certe terre date in enfiteusi dalla Comunità di Castelfranco nel MDCCXVI. Francesco Galeotti nelle sue Memorie di Pescia commemora un Contratto del MCXLIV. in cui Amato di Saracino dona alla Chiesa e Ospizio di S. Iacopo, che è appresso la strada Francigena, dove fi dice Teupascio, un pezzo di terra poste in Borgo, vicino al Catello di Bareglia. Che poi la firada Francesca andasse a Siena ed a Roma costa da una memoria del Mcccxix. nelli Spogli del Borghini; poichè strada Francesca ivi si appella la via, che viene di sopra a Poggibonzi a Firenza.

Pag. 750. Dopo pretenfioni de' particolari, Aggiungi: Può compire le notizie delle siepi, ponti, e pescaie della Guisciana un racconto, che fa Donato Velluti nella fua Storia, di cofa accadutagli intorno al MCCCIII. molto a nostro proposito. Egli così scrive: E per chiarificazione di certi capitoli di pace fatti tra il Comune , e' Pifani , fui per lo nostro Comune infieme con Francesco di Meo Acciaiuoli, esfendo nostro Notaio Ser Lottieri da Cerreto, e Samminiato del Tedesco, con certi ambasciadori Pisani, ove stetti da quarantacinque di a salaro del Comune, e oltre a ciò io ebbi provvifione dalla Mercatanzia, e da' Gabellieri del Sale buona, e bella, avendos a ragionare di loro fatti; nella quale ambasciata ebbi più diletti, e utile, ch' avessi mai in alcuna ambasciaea; perocchè era di Maggio, e di Giugno, e prendevancene molto diletto, senza sconciare i fatti del Comune, sì in andare a sollazzo, e in effere in brigata fera, e mattina, con Meffet Dandatta Mangiadori, il Conte dal Montecchio, e Faina Malavelti , effendo con loro , o egline

Aa a

con noi, avendo noi tolta una casa a pigione da cafa Mangiadori, e sì per l'avanzo vi erà, efsendovi pane, vino, carne, erba, e biada, e ogni cofa vile, ed avendo buono falaro, e buone provvisioni, ma al di dietro fu presso non mi rintoscò, perocchè avendo dopo la pace de' Pisini data Messer Incopo Gabrielli Vicario di Valdinievole una sentenza in favore di loro, e di que' da Fucecchio contro que' di Santa Croce d'una pescaia fatta per loro in Gusciana, più alta che non si convenia: per la qual cosa tenendo molto in collo sempre guastava dimolto terreno de' Fucecchiest, e di que' di Valdinievole, e il detto Messer Iacopo avea sentenziato si do-vesse dibassare, ma ciò non si sacea per pregbiere ; e presenti sapcan fare que' di Santa Croce; di che essendo cusì, que' di Valdinievole, e di Fucetchio ordinarono di venire a disfarla eglino, e ragunarono bene da duemila uomini; e sentendo ciò que' di Santa Croce tra di loro, e di Santa Maria a Monte, e di Montetopoli, ne ragunarono da mille, e nientedimeno mandarono loro ambasciadori a pregare noi, venissimo la a interporci, che tanto male non fusse, quanto era per esservi; di che noi veggendo ciò essere vero, quanto che commessione non avessimo, per rimediare a tanto male, e per non potere essere riprefine, una mattina di San Giovanni ci partimmo da San Miniato, e di là menando quellż

li foldati v' erano , e simile facemmo di quante terre di Valdarno, con una lettera di commissione avea il Faina de' Malavolti , e fummo a Fucecchio, e poi a que' di Valdinievole, che erano giunti già, e postifi allato alla detta pescaia, e ivi attendati, e riprendemmogli fortemente; di che rispuosono, la necessità gli avea là condotti, non mettendosi rimedio in Firenze, ma che erano disposti voler fare nostro piacere, promettendo noi , che quello si dovea fare si farebbe . Partimmoci da loro per venire a Santa Croce, e lasciammo la gente d' arme, che là avevamo condotta per minacciare chi se partisse dal nostro volere in quel mezzo, e andando più oltre, ci scontrammo in quei di Santa Croce, che congrande romore andavano inverso Valdinievele, e per niun modo non potemmo raffrenargli; di che vogliendo tornare a dietro per esfere colla no-Stra gente d' arme , que' di Valdinievole vedendo venire que' di Santa Croce, si trassono inn inzi, e noi fiontrandoci ne' loro fcorridori, fummo a grandissimo rischio di morte, essendomi da molti posto le lance, e le spade al petto, e all' altre parti della persona; e se io fossi stato armato, come io era difarmato con cappuccio à foggia di vaio in testa, per certo io sarei stato morto: ma lodato fia Dio scampammo del detto pericolo, e tornati a Santa Croce, e vogliendoci partire tanto fummo pregati du-luro, ch' an-

encora ritornammo a que' di Valdinievole; ed offendo il grande dibattito tra l'una parte, e l' altra , perocchè que' di Santa Croce non volevano assentire a nulla, se in prima que' di Val-dinievole non si partissono del loro terreno, e que' di Valdinievole non si voleano partire, se prima non fi disfacea quello era fentenziato; alla per fine ismovemmo que' di Valdinievole ad andare in sul terreno de' Fucecchiesi, dovendo que' di Santa Croce dare a noi, o a cui noi volessimo, la guardia della torre, ch' è in capo della pescaia, e delle loro mulina. La qual cosa que' di Santa Croce poi tardando di darla dicendo, non era ivi la chiave, ma di mandare a Sanea Croce sotto il pretesto del detto indugio, partiti que' di Valdinievole, fornirono la detta torre d'uomini, saettamento, e vittovaglia; di che veggendo il detto inganno, immantenente, essendo già fera, ci partimmo, e licenziammo la gense d'arme, e noi ce ne andammo a cenare, e albergare con Pino del Chiavicella Tigliamochi Podestà di Castelfranco; di che veggendo que' di Valdinievole la nostra partita, subitamente corsono in su quello di Santacroce, e uccisono parecshi uomini, e cominciarono a metter fuoco nelle biche del grano, e a tagliare le vigne, e fecin gran danno . Noi stemmo a Castelfranco, e puoses assedio alla torre; e stettono tutta la notte facendo grande danno; e per lo riscaldare, e reffred-

freddare det dt , e perche la fera stando in fulle pratora della Gustiana, vi traca vento, e io ne ricevetti affai, effendo in gonnella, e in mantello , sentii di male di fianco . La mattina pet tempo rimandarono que' di S. Croce, che per Die andassimo là, ch' egli erano apparecchiati di fare ciò , che ci piaceffe , onde noi isdegnati non vi volemmo ire. Mandammovi altri, e uno Cavaliere del Capitano della Gaardia, al quale dierono a guardia la detta torre tanto fi prouwedesse ciò, che facea bisogno, e allotta fi partirono que' di Valdinievole senza dare, o fare più danno; ficche alla fine lo inganno loro sorno pure sopra il capo loro, e noi ci ritornammo la detta mattina a Samminiato a trattare i fatti nostri, i quali spacciammo, faccendo certi capitoli di nota, e di dichiaragioni a' capitoli della pace ; e ritornammo a Firenze .

Pag. 755. Dovedice, Ma nel MccccvIII.

leggi; Ma nello stesso anno MCCCC.

Pag. 769. Dopo quelle parole: Anticamente diceasi di Rosainolo, si aggiunga: Ma questa controversia è chiaramente decisa da un antico Statuto di Fuscachio, dove espresamente si dice, che il Ponte di Santatrose è quello, che prima dicevasi di Rosainolo.

Pag. 770. Dopo quelle parole, S. Stefano di Spicchiello. Aggiungi: Trovo memorie di Spicchiello in instrumento del MIIIC. e-

A a 4 fiften-

sistente nell' Archivio del Monastero di Cestello di Firenze, in cui tra i testimoni si vede: Signum manus Iobannis Roni de Spichello. Siccome questo nome viene da spiculum, spiculellum; bilogna che questo luogo tornalse sul sommo della collina.

Pag. 776. Dopo in flumine Iustane, aggiungi: Questo Currado aveva per moglie una forella di Filippo Cavalcanti, il quale Fi ippo su nel MCCLXIV. cossituito Curatore da Filippa figliuola del detto Currado, e nipote di Filippo, come apparisce da cartapecora

appresso le Monache di S. Croce.

Pag. 791. Dopo, combinazione delle prodette misure, aggiungi: E qui finalmente da offervarsi, che ne' tempi antichissimi la Guifciana, almeno in qualche parte, mon si diceva Guisciana, ma Arme; e non è cosa insolita che l'istesso fiume secondo le sue diverse parti abbia diverso nome. Cosà il Danubio, verso il mare maggiore si dice ssiro; la Garonna, da Bordeos in la si nomina Gironda. Ma che la Guisciana si appellasse Arme lo mostrano gli antichi frumenti. Vno è del Doccevis, appresso il Signor Muratori Tomo I. delle Antichità dal Medio Evo Dissert. XI. dove si parla della Bassilica di S. Quirico, siccome accennai ancora sopra a pag. 657, ed è il seguente:

Dum ad potestate Domini Hludovvici per-

petui Augusti partibus Tusciae Misti directi fuiffemus nos Iohannes & Heribrandus Vaffi Imperiales, fingulorum hominum iustitiam faciendam, cum venissemus Civitate Luca resedentes nos in iudicio Curte Ducale cum Ieremiam Episcopum, & Hildebrandum Comitem, Adelbertum , Ratfredum , & Ratpaldum Iudices Sacri Palatii, erantque nobiscum Ademarius, Teodemundus Vaffi idem Augusti , Ardo , Cunimundus Scavinus : erantque nobiscum Offo , -Minto, Liutperto, Rumaldo, Gisperto, Audo ..... Iobannes , & reliqui multis . Ibique in nostri venerunt presentia, idest Guifulfus Advocatus Episcopii Civitatis ipsius Lucenfis, nec non Andreas Scavinus Advocatus Monasterii Domini Salvatoris, fitum Sextum, altercationem babentes, Dicebat ipfe Gifulfus Advocatus iam dicti Episcopii: pars Monasterii Domini Salvatoris .... malo ordine, & devestivit iam dictum Episcopium de Ecclesia Sancti Quirici in loco Arme, cum res ad eas pertinentes : unde querimus habere iuftitiam . . . . . . Advocatus : fc10 Bafilicam ipsam in honore Sancri Quirici in eodem loco Arme, sed nescio, si pars Monasterii Sexto Basilicam ipsam habead: volo inde habere . . . . . da parte Monasterii. Et postea inde mittendum rationem . Qualiter ficut ipfo Andreas dixerat , Wadiam dedit in-

de inquirendum , & rationem mit . . . Ipfe Guifulfus Advocatns dedit Wadia de plaido in constituta die in eadem Curte Ducale , abi in iudicio refidebamus presentia nostra, quorum . . . . . . . traque pariter venerunt . Et cepit ipfe Guifulfus querere , ficut dudum , quod Bafilicam ipfam iniuste pars Monasterii Sexto detineret . Respon . . . . . . Se Andreas Admocatus ; de Basilicam ipsam sicut . . . . - . fam & quo operta est, cum portico de ante se habente, a parte Episcopii huius Lucenfis pars Monasterii Sexto non contradicit, quia n . . . . . . parti eiufdem Monasterii pertinente, de quibus me mallafti, quod pars predicti Monasterii parti predicti Epifcopii contradiceret; verum non est, quia nihil de rebus pertinentem ad ipfam Bafilicam pars Monasterii Sexto habet, nec nullam de eiusdem . . . . . Basilice pertinentia pars Monaftern Sexto pertinet . Profetto ac fatta rectum nobis paruit effe , & judicavimus , ut pars . . . . . . . Lucenfis iuxta eidem Andream professione iam dictam Basilicam , porticale ante fe, atque cum rebus ad eam pertinentes babere . . . . . . deberet abfque ulla contradictione de parte Monasterii Sexto. Et banc notitiam , qualiter affum eft , pro fepuritate iam dicti Epifcopii Lacenfic facere commensimas .

Quidem & ego Apollinaris Notarius exmandato & admonisionem scrips Anno Imperii, Domini Hluduvici Hostabo, Mense Decembrium Indistione Sexta.

Igo Iobannes Missus Domini Imperatoris

fubfcripfi .

Ego Eriprandus Missus Domini Imperatoris subscrips.

Adelpertus Missus Domini Imperatoris in-

terfui .

Ratfredus Notarius Domini Imperatoris interfui,

Ego Teopaldo ibi fui .

Signum manum Hermenfredi, qui in bis adis interfuit.

L'altro strumento su riportato sopra a pag. 646. ed è del poccerti. in cui si legge: Tertia (cioè la Chiesa di S. Ippolito e Giovanni) inter Arno & Arno, cum omnibus aliis lois & rebus, que persinent de oraulmu. Sandle Marie, que dicisur a Monte, qui est de sub regimine & potestate prediste Eeclesie S. Ippoliti & C. Il terzo è uno Strumento, che viene commemorato negli Spogli del Gamurrini, ed è del Mex. In questo Bonifazio e Alberto figliuoli del qu. Eppo, o Ippo; e Sigismondo del qu. Bonifazio, osserilcono al Monastero di S. Salvadore di Furccisio, sibi est Albas Anselmus, la Chiesa e Monasterio di S.

Bartolommee di Cappiano , quod modo aedificatum est, sopra il fiume Arma, che si dice Iusciana. Si roga Ser Ritio, e la carta è nell' Archivio dell' Arcivescovado di Lucca X E. ag: Questa carta conferma quanto io sospettai del Monasterio di Cappiano sopra a pag. 808. circa il tempo della sua fondazione, e l'essere una dipendenza del Monastero di Fusesshio; poiche in verità si conosce da questo Strumento che l' Abate Anselmo di Fucecchio ne prende il possesso. Arma ancora non dubito. che debba leggersi in Instrumento del MCXIV. riportato fopra a pag. 1133. ma in parte; poiche dopo la voce Montefalconi ne feguita : & medietatem de Valle de Arno (leggi de Valle de Arme, che appunto Valle è un luogo confinante con Montefalconi , di cui fi trattò fopra a pag. 373. 751. 780. 784. perchè Valle d' Arno non ha qui fenso nessuno ) & de suo Parto, cum omnibus pertinentiis suis, & quanta ad praedictas curtes funt pertinentia, & tributum cum redditu, & difiridu, excepto Feudum Masnadarum de Caballari . Ma mi farà forse opposto, che in questo stesso ftrumento si nomina Vifciana, che io non dubito effere il nome della Guisciana; ma non è inverofimile, che questo Padule, come si è detto, in qualche sua parte conservasse quefo nome, e lo confervasse qualche fua adja-

cenza come è Valle. E' poichè in questa medefima carra è nominato Mufignano, è da faperfi esfere stato questo un Castello, in cui era la Chiefa di San Quirico, fituato vicino alla Guisciana; e non faria gran cosa che fosfe in quella parte, dove ancora in oggi fi chiama S. Quirico alla finistra del fiume, nel Comune di Castelfranco, di cui si è discorso sopra a pag. 785. Poichè nel MCCLV. fi trova che il Conte Guido Novello, infieme col Conte Simone suo fratello, vendono a Guglielme Beroardi, Sindico del Comune di Firenze. tralle altre molte cose, la quarta parte del Castello di Musignano con la Canonica di San Quirico di detto luogo, con tutti i fedeli, beni, e rendite, confinanti col fiume della Guisciana. Secondo l'ordine però, con cui finominano i luoghi nello strumento, sembra esfere Mufignano sul lago di Fucetchio, che anticamente veniva col nome di Guisciana, come fi offervò fopra a pag. 846. Quelle Mafnade de' Cavallari sono gli Equites de Masnada, de' quali si è parlato a pag. 1134.

Pag. 800. Dopo, alla Diogesi Pistoiese, aggiungi: Io non so se si parli di questa
Massa in uno strumento del DCCXLVI. riportato dal Signor Maratori nelle Antichità del
Medio Evo Tomo II. Dissert. XXXII. in cuisi legge: Astum Luca finibus Massa Go.

Pag.

1308

Pag. 805. in vece di M. leggi Mv. benehè l' Vghelli ponga questo strumento all' anno Mitt. nella Storia de' Conti di Marsciano; il quale sbaglia ancora nel credere il San. Quirico qui nominato, essere il S. Quirico vicino a Firenze. E dopo questo anno Mv. si dee: aggiungere

MXCVII.

Vedi fotto a pag. 1083.

MXCIX.

Guido figlio di Bonifazio rifiuta in mano del Conte Guido il feudo, che aveva nella Corte di Campiano ( che è il nostro Cappiano ) e il Conte Guido lo dona a Canonici di S. Reparata di Firenze, davanti alla
Contessa Matilde, che giudicava nella Città
di Firenze, come costa da carta riportata nel
Tomo III. delle Anticibità del Medio Evo Differt. XLI. Questo Bonifazio potrebbe essere
quello, di cui si fa menzione quì sopra a
\$45.1205.

### MCX.

Il Monastero di Cappiano fondato d'allora, è donato alla Badia di Fucecchio, come si vede qui sopra a pag. 1205.

Pag. 813. Ove dice. Vedi fopra pag. 395. leggi, 795. Pag.

Pag. 846. Dopo, che quei di fotto: aggiungi: Quella Guisciana e paludi, venivano generalmente col nome di Padule sino nel DCCLXVIII. come si vede da carta riportata dal Signor Muratori nel Tomo V. dell' Antichità Disser. LXVIII. ivi, ad caratula de Padule. E benchè questo poresse essere un nome proprio di qualche luogo determinato, pure non pare da revocarsi in dubbio, che un tal nome gli sia venuto dalla vicinanza di queste Paludi.

Pag. 388. dopo, pubblicata dal Padre Soldani: aggiungi: Questo strumento su dato suora prima dall' Vgbelli nella Storia de' Conti di Marsciano, e dice d' averlo trovato nella Badia di S. Salvadore del Monte Aniata. Dove dice S. Quirico in Ereti, leggi, in

Creti .

Pag. 892. dopo, Conte di Benevento, aggiungi: Come scrive Cofimo della Rena. Dopo, pochi anni sono, aggiungi: E lo scrive ancora l' Vghelli nella Storia de' Conti di Marsciano, dicendo che ciò seguì a' XIII. di Giugno.

Pag. 895. Dopo, Beati Petri Ignei forore: aggiungi: Si potrebbe però forsi rispondere, che S. Bernardo si è chiamato degli Vberti, secondo l'uso di parlare posteriore; ma pure, caso che ciò passare postesecondo.

fe, fono troppe le altre eccezioni di questa Vita.

Pag. 1000. Eudoffo Loccatelli, e Diego Franthi, e il P. Soldani, dicono che Elinando Monaco Vallombrofano, foffe dopo Rodolfo Vescovo Fiorentino; ma nè il Borgbino, nè l' Vgbelli, nè il Migliore, nè il Signor Cerraccbini, riconoscono questo Vescovo immaginario, e con tutta ragione.

Pag. 1005. Cap. XXVIII. de Exceptionibus: leggi: Cap. XVIII. De Praescriptionibus.

Pag. 1006. Che S. Giovan Gualherto effendo profilmo alla morte facesse venire a se tutti gli Abati della sua Congregazione lo scrive il P. Soldani; ma Diego Franchi dice, che vi accorsero gli Abati più vicini, e così indica essere seguito Santo da Perugia.

Pag. 1007. Dopo, più verosimilmente: aggiungi: Il P. Mabillon però negli Annali Benedettini scrive, che S. Giovanni mandò i suoi Monaci a Milano poco innanzi la sua morte. Dopo, come più sotto si vedrà, aggiungi: In questo anno l' Vghelli ne' Conti di Marfisiano dice conoscersi esser ancora vivo il Conte Guglielmo Bulgaro, da uno strumento di questo anno, satto a savore del Monastero di Fuccichio dal Conte Vguccione suo si giundo.

Pag. 1008. Dopo, vita di Gregorio, aggiungi:

MLXXV.

Il Conte Vguccione Figliuolo del Conte Bulgaro affife a una donazione fatta a Berta figliuola del Conte Lotario, Badessa del Monastero di Cavriglia, da Ildebrando, Nero, e Vgo figliuoli d' Ermingarda, come si vedrà distusamente più sotto. Dopo, Ibid. aguingi: boc est in Arbivo Archiep. Lucensis. Dopo, Questo Atzone: aggiungi: sembra essere però stato Preposto del Monastero di S. Salvadore, essendo questo un grado tra' Monaci di que' tempi, inferiore all' Abate.

Pag. 1013. Dubito che la Chiesa di San Michele Arcangelo di Forcoli di Pistoia, sossi se Monastero anche innanzi che vi sossero

trasferiti i Vallombrofani.

Pag. 1014. G. Principe di Salerno, cioè: Gisulfo P. di S.

Pag. 1019. De Exceptionibus , leggi : De

Praescriptionibus.

Pag. 1020. De Exceptionibus, leggi: De Praescriptionibus. Ivi: aveva fatto ancora Onorio III. leggi: fece ancora Onorio III.

Pag. 1022. Dopo, Grimaldus Not. Quefto Strumento è riportato dall' Vgbelli, nella Storia de' Conti di Marsisano, ma non con l' ordine guifto, perchè io l'ho riscontrato ori-

Part. III. Bb gi-

givialmente nell'Archivio di S. Appollonia. Ivi, Figlio d' Adalberto , leggi: Figlio d'Vberto .

Pag. 1025. Si possono conciliare, leggi: fi potrebbono forte conciliare. E dopo, che prima non era, aggiungi: Se Cofimo della Rena non affegnaffe l'anno MIV. alla riftora-

zione di questo Monastero.

Pag. 1030. Dopo, fosse già morto, aggiungi. Ed in verità l'Ugbelli nella Storia ae' Conti di Marsciano scrive, che Cadolo morì dopo il DCCCCXXCIII, e innanzi al DCCCCLXXXVIII. come si conosce da molte Scritture di questo anno, in cui è detto bonge memoriae da Gemma sua moglie, e Villa sua figliuola.

Pag. 1037. Dopo, dell' Abate Vgone, aggiungi: Ma Pietro era Abate di Settimo ancora nell' anno antecedente, come fi conofce dall' Inscrizione, che è nel Campanile di Seteimo, in cui si dice, che questa Torre fu fatta al tempo di Pietro Abate di Settimo e del Conte Guglielmo Bulgaro nell' Indizione 1. cioè nel MXLVII. a dì primo di Luglio. L' infcrizione, che è riportata ancora dall' Vghelli nella Storia de' Conti di Marfiano, è la feguente.

GLA. SIT. DN. TACCVS. ABBAT. ME. ST. DNI. PETRI S. COMITIS. VV. evillelmi TEP. FECTT. I. P. K. IL. Cioè, cioè, Gloria sit Domino. Taccus Abbatis Menasterii Septimi Domni Petri, seu Comitis Vulgari Guillelmi tempore sesit. Indictione 1. Kulendis Iuliis.

Pag. 1041. Dopo, Cofimo della Rena, aggiungi : Arrigo del quondam Fraolmo offerifce per l' anima fua per foldi ccxx. al Monastero di S. Benedetto di Montecafino , Case , Corti , Castelli, e Chiese sue, che avea avute per eredità d' Ermellina fua madre, figlia del quondam Sismundo, ne' luoghi Teupascio, Oliveto, Orentano, Cerbaria, nel luogo San Nazareo, e parte della Chiefa di questo Santo. e in Calleno, e a Cappiano, e nel luogo Empoli &c. Siroga Ser Alberto, e lo Strumento è esemplato da Ser Ildebrandino, che confervasi nell' Archivio dell' Arcivescovado di Lucca, fegnato A H. 62. Dalla ferie de luoghi fi conosee che Oliveto è tra Orentano e l' Altopascio; e S. Nazario nella Gerbaia, è quella Chiesa sul Padule di Fucecchio, di cui si parlò sopra a pag. 803. Empoli poi è quell' Empoli vecchio, che conferva ancora il nome, non effendo ancora stato fondato il Castello d' Empoli, lo che se. guì nel MCXIX. come fopra fi dimostrò nella Prefazione a pag. XXIII.

Pag. 1060. MXCI. leggi MLXXXIX.

Bb 2 Pag.

i un guandafes

Pag. 1077. Dopo, non ho saputo trovarce dove, aggiungi: Io voglio qui aggiungere che le memorie, che riporta il Puccinelli nella Cronica della Badia Fiorentina a pag. 205. riguardanti il Conte Vgo, come appartenenti al Marchese Vgo, sembrano essere del nostro Conte, cioè le seguenti: Resutatio Vgonis Comitis de rebus suis Lucano Episcapatui, de rebus supra a Cecina, usque ad rivuum Risarum, & a Monteverde usque ad mare; & in Curte de Cecina, & in Curte de Bibona, & in Curte de Aquaviva, & in Curte de Coute, & in curte de Coute, & in curte de Coute, & de Decima plebis Quartessana. Num. 87.

Repromissio Vgonis Comitis de praedistis . Num. 98.

Este bona de Passagio ad Santam Mariam ad Montem . Num. 144. Fragmenta Archivi Archiep. Lucensis num. 3: 87, 98. 144. 152.

Pag. 1086. Santa Maria di Ponte, leggi: Santa Maria di Piunte.

. Pag. 1087. Dopo, di Leone d'Orvieto, aggiungi: Il Signor Muratori nel Tomo I. delle Antichità del Medio Evo Tomo I. Disfert... riporta questo stesso Strumento, come attenente al Monastero di Fontana Taona.

Pag. 1089. Dopo, fopra a pag. 1020.

aggiungi: e sempre si dee tenere a memoria quello, che si è detto di sopra, cioè, che l' Arno rafentava Fucecchio, ficcome attefta ancora il Villani nel Lib. I. Cap. XLIII. fcrivendo che l' Arno fcorre per la contrada di Greti, e del Valdarno di fotto, a piè di Fuceccbio.

Pag. 1090 Vno de' figli del Conte Vguccione , leggi : che potrebbe essere uno de' figli del Conte Vguccione .

Pag. 1110. Dopo, fi foscrive ancora esto, aggiungi : Ben è vero, che estendo quefte soscritte ancora da Pietro Vescovo di Pistoia, bisogna che sossero stabilite innanzi al MCVI. in cui sembra che Pierro morisse, Ildebrandino Visconte, figliuolo del quondam Vgone Visconte, vende a Bonadonna figlia del quondam Alluccio, di tutte le cafe. e terre ec. poste nella Corte di Fuccibio, nel luogo che fi dice Cardialla; le nella Corte di Ceule ; eccettuato il detto Castello di Ceule . Actum in Castello , and dicitur Collis de Puteo. Ser Joannes . Spogli del Gamurrini. Questo Ildebrandino Visconte è uno de'figli -del Visconte Vgone, di cui fi parlo sopra -a pag. 1112. 1115. e il Castello di Coule è Civoli , come già fi notò nella Prefazione a pag. xL1. Bisogna però osservare che è un altro Ceute nel Pisano , di cui fi fa ВЬ

men-

menzione in Bolla d' Innocenzo III. del 1209, appresso il Puccinelli nella Cronica della Badia Fiorentina pag. 216. ove fonoporati alcuni luoghi lungo la Guisciana in tal maniera: Ectesam S. Mariae in Ponticulo super suvium Arni, Ectessam S. Christophori in Pedemontis, Ectessam S. Laurentii in Silvalonga a Montis, Ectessam S. Hilarii in Silvalonga, Cappellam S. Petri in Valle, Cappellam S. Barebolomei de Gusciana, patronatum S. Petri a Farneti Ct. Colle del Pozzo, sembra essere quas. 645.

Pag, 1115, all' anno McXII, leggi: all'

Pag. 1124. Dopo, filiam hahuero, aggiungi: Vgone Conte, figliuolo del già Vguccione gran Conte, dona al Monastero di Salamartana la metà intera del poggio e monte di Salamartana, e la metà di tutta la Corte, che si dice Fieccibio. Spogli del Gamurrini.

Pap, 1124. Dopo Sigilli n. VII. aggiungi:

Vedi fotto a pag. 1205.

Pag. 1134. Dopo, Sigilli n. IX. aggiungi: Il Conte Guido figliuolo del Conte Guido, ed Imilio figliuola di Rinaldo, fua moglie, donano al Vescovado di San Martino di Lucca, l'intera metà di tre porzioni del Pog-

gio, o Castello, che si chiama Salamarthana, colla Chiesa, e torre, che ha sopra di se la sala. Astum colle Alberigbi. Di qui si conoceche ancora i Conti Guidi possidevano sondi a Fuecchio.

Pag. 1137. Dopo, pag. 1126. aggiun-

## MCXVIII,

Maffala vedova d'Alberrino, figlia del quodam Vberto, e Batrice figliuola di derta Maffala, col confenso d'Vgone del già Vberto, Barbano meo e Maffilia moglie d'Vgone, figlio del già Alberto; e Homodei quondam Vgonis, donano, all'Abate di S. Salvadore terre poste a Fiecchio. Spogli del Gamurrini. Questo Vberto ed Vgo potrebbono forse essere, quell'Vberto, o Vbertellino, e quell'Vgo, di cui si tratta sopra a pag.

Pag. 1138. Dopo, anticipatamente il Mugnone. Aggiungi, o per dir meglio l' Arno.

## the of a MCXX.

Verte lite tra il Vescovo di Lucca, e l' Abate di San Salvadore di Salmartona, o Ficethio. Si roga Ser Ioannes. Spogli del Gamurzini:

Bb 4 Pag.

1218

Pag. 1142. Dopo, uno de' nostri Conti, aggiungi:

#### MCXXI.

Don Rolando Abate di San Salvadore in loto Salamartana sive Ficeclo, e Ildebrando, e Vgo, e Ruggieri Visconti, eleggono di Concordia tre Vomini bonae sidei. Ser Ioannes. Spogli del Gamurrini. Questi sono i figliuoli d' Vgone Visconte, de' quali si tratta sopra a pag. 1112. e 1115. e 1124.

### MCXXIV.

Nerlo del quondam Rolando dona per fe, e per l'anima del già Conte Guido, beni & Pifcaria in Cerbaiola, al Monaftero di Ficerbio. Aflum Ficetchio. Si roga Ser Vberto. Spogli del Gamurrini. Cerbaiuola è un luogo nel piano d'Empoli, dove in oggi è un Convento di Padri Carmelitani; e da questa memoria fi conosce, che quel luogo era palustre ed incolto, come lo stessionome significa. Vna Cerbaiola nel Lucchese si nomina in carta di Vgone, e Lotario Rè d'Italia del DeccecxxxxII. appresso il Puccinelli nella Cronica della Badia Fiorentina.

#### MCXXVIII.

Bulgarino, Ranuccino, e Rainaldo, figli del del già Vberto, fanno transazione col Monaftero di S. Salvadare di Fucecchio. Si roga Ser Vberto.

Pag. 1175. Dopo, eretta in suo onore, aggiungi: Ma che dubito io, e appello soipetto, una verità la più evidente? La Beata Berta era figliuola del Conte Lotario, detto comunemente Lottieri , come fi ricava da Carta originale fatta a fuo tempo; e come ha offervato ancora Diego Franchi, in quanto cioè che comunemente Luttieri fi nominasse ; e questo Conte Lotario pare il figliuolo del Conte Cadolo, poiche questa Scrittura della B. Berta è data nell'anno MLXXV. essendo ella già Badessa del Monastero di Cavriglia. Ma fe ella era quella Priora di Santa Felicita di Firenze nel MLXXII. adunque tra questo anno e il MLXXV. andò a Cavriglia. e forse vi su mandata da S. Giovan Gualberto medefimo, il quale non morì che nel M-LXXIII. o pure dall' Abate Vallombrofano fuecessore immediato di S. Giovan Gualberto. Ma forse non vi fu mandata nè dall' uno, nè dall' altro, e fu invitata al Monastero di Cavriglia da Gisla Padrona del medefimo, attirata dalla fama della fantità della Monaca Berta, mentre fia vero che ella fia stata Monaca di S. Felicita; e non fia stato prefo equivoco dagli Scrittori della fua vita. per

per trovarsi una Berta Badessa di questo Convento dal MLXXX. al MXCI. come costa da Membrane originali di questo medesimo Monastero; esiendo succeduta a Teitberga, di cui si trovano le memorie sino al Ed ecco convinti di falso tutti gli Scritcori della vita di questa Santa Badessa, per ciò che riguarda il tempo, in cui visse, Sembra poi del tutto verofimile, che la Beata Berta fosse figlia del nostro Conte Loeario, dimostrandolo il tempo in cui visse, e il Paese in cui era, cioè Firenze, presso alla quale foleva dimorare molto il Conte Lotario , e il Conte Guglielmo Bulgaro , fratello della B. Berta, ficcome fopra fi è dimostrato in più luoghi ; tanto più che il Conte Vguccione, figliuolo del Conte Bulgaro, affiste alla donazione fatta alla B. Berta nel MLXXV. come fotto fi vedrà. Di più io fospetterei, che ficcome questi nastri Conti fondarqno il Monasterio di Settimo, e quello di Mansignano, vicino a Firenze; e fecero donazioni alla Badia Fiorentina : così potessero avere contribuito con la loro pia munificenza alla restaurazione del Monastero di S. Felicita, in cui poi fi facesse Monaca Berta, se la verità è, che ella fosse Monaca di questo Convento; nell'Archivio del quale non apparendo fin ora questa pia largità de' nostri Con-

Conti, tanto più dubito che fia stata fatta Monaca di S. Felicita per isbaglio. Se però potesse essere che ella fosse nello stesso tempo Badessa di S. Felicita, e di Cavriglia, io allora accorderei bene, che questa Berta Badesfa di S. Felicica , fosse la Beata Berta , la quale governasse più Monasteri, e finalmente moriffe in Cavriglia, o nel MXCI. o poco dopo. Effendo adunque la B. Berta a reggere il Monaftero di Cavriglia, nel MLXXV. dedusse, dirò così, una colonia delle fue Monache ad un nuovo Monastero di S. Vittore, luogo presso a S. Gemignano ( e non passarono le Monache di Cavriglia a S. Vittore, e poi a S. Gemignano. essendo quella stata distrutta dalle guerre, come non con tutta verità scrive il P. Soldani, cui male ho seguito anche io a pag. 1167.) nella Diogefi di Volterra, essendole stata donata la Cappella di S. Vittorio da certi Ildebrando . Nero, e Vgo, fratelli e figliuoli della già Ermingarda, in questo stesso anno, come si ricava da Strumento del MLXXV. primo Ottobre, rogato da Frolando Notaio, ed esistente nell' Archivio delle Monache di S. Girolamo di S. Gimignano, nel qual Monastero paffarono ad abstare le Monache di S. Vittore . Lo Strumento è il seguente:

In Christi nomine . Breve recordationis , & refutationis, securitatis ac firmitatis pro modernis

nis & futuris temporibus ad memoriam abendam, ac retinendam, qualiter fallum est in loco, qui dicitur Catiniano, prope ipfo Castro, in praesentia Vzoni Comiti, qui Vzicione vocatur, filio quondam Bolgari, & Cilia iugalisma cius-dem Vzicioni, & Rainerii Causidico filio quondam Carbone, & Petroni filio quondam Gerardi , & Rainerit, & Gerardi gg. filii quondam Cici, & Oddi filio quondam Guidi, & aliis plaris; ibique in eorum suprascriptorum presentiam venerunt Ildebrando, & Nero, & Vgo ggg. silii quondam Ermingarde per pergamena, quas Juorum detinebant manibus , dederunt , atque refutaverune Berte Abbarisse de Ecclefia, & Monasterio Beate Mariae Virginis', qui est posita in loco, qui vocatur Caprilia, & fuit filia quondam Lopharii Comitis , qui Loteri fuit vocatus, nominative integra Cappella, sui vocabolum est Beati S. Victorii, qui est posita supla comitato Volatereane cum omnibus terris, & rebus ad ipsa Cappella est pertinentes : Sic predicti ggg: ad ipsa predicta Berta Abbatissa iam dicta Cappella , & terris, & rebus, dederunt , atque refutaverunt, ficut superius dictum est . Et infuper spoponderunt , & promiserunt se ipfe ggg. corumque heredibus aut corum submittentes perfonas contra predicta Berta Abbatissa, & a sues suas fuccessores; fi predicta Cappella, & terris, & rebus ibidem pertinentes profumpfering agere,

canfure, & omni tempore contra iam dista Berata Abbatista, & a suas successores exinde taciti of contenti non permanserint; tunc componituri, & daturi esse debeant presait ggg. corumque heredibus aversus predista Berta Abbatissa, & a suas successores per capus unusquisque foldos centum de boni denari Lucensum. Et pro illa datione, & refutatione merito exinde fecit costus Berta Abbatissa, ad predisti ggg. Crossa una. Fastum est boc in presentad e predisti bominibus anno ab sucarnatione Domini Nostri sesse suno al sucarnatione Domini Nostri sesse suno absensa quinto post mille, ipso die Kalendis Oslubris, indictione quintadecima. Signa manumum suprassiriptorum ggg. qui uncheve resutationis. sicut supra, seri ro-

breve refutationis, sicut supra, fieri rogaverunt.

Signa manuum predictorum Rainerii, & Gerardi gg. & Oddi ibi fuerunt. Rolandus Ast. Asta unc breve scrift.

E poiche di queste Monache di S. Vitiore si è favellato, voglio qui riportare quanto dal gentilissimo Signor Capitano Gaetano
Vecchi, di S. Gemignano, oltre al riserito
strumento, mi è stato trasmesso di notizie riguardanti le medesime, nella maniera stessa, che
sono state copiate da un antico libro, esistente appresso le Monache di S. Girolamo di S.
Gemignano.

In questo libro dunque a car. 2. terg. si ve-

de che il 17. Giugno 1270. Gecilia Abbadella di Capriglia scrive lettere, una a Fantone de' Rossi Podestà di Sangimignano; e l'altre al Conte, rendendogli grazie, quod distus Comes posuerit, & deputaverit personam ad desensionem Monasterii S. Vistoris; e segue in detta lettera, che concede a detto Conte la facoltà solo di disenderle, e proteggerle da ogni ingiuria; riservandosi però tutta la autorità di eleggere ella la Priora del Monastero di S. Vistore; e del contenuto di questa lettera se ne trovano formati i Contratti.

Si vedono anco in detto libro a carte 7. fotto il dì 10. Luglio 1337. registrate le differenze, che verterono tra Apata Abbadessa. del Monastero di S. Maria di Capriglia, che per tale effetto si ritrovava in Sanginignano; e Donna Bici Priora del Monastero di San Vittore, per causa della permuta de' detti . beni di S. Vittore, con la Casa di Sangimignano, ove tornarono dette Monache; e non potendo dica Agata Abbatissa Monasterii S. M. de Cavrilia presentialiter esse apud Monasterium de Cavriglia propter questionem , & litem , quam babet cum Rever. Lomina Bici Priora Monasterii S. Vittoris; fece il compromesso di starsene ad un sommario arbitramento intorno a dette differenze di permuta , & fecit .

& constituit, & ordinavit suam Vi arum Generalem, & eius Vicesgerentem in temporalibus, & Spiritualibus ad convocandum Moniales die Monasterii de Cavrilia Dominam Ioannam Sagrestanam dicti Monasteri de Cavrilia absentem tamquam presentem & c. e detta Agata Abbadessa di Cavriglia ordina a detta Grovanna Sagrestana, che convochi capitolarmente le Monache di Cavriglia, e faccia fare il partito di rimettere dette pendenze in Govio Compagni Spedaliere di S. Fine. A carte 7. si vede la relazione del Capitolo fatto in questa forma.

Reverenda Domina Domina Ioanna Sacreflana & Monialis Monasterii S. M. de Cavrilia Fefulane Diecefis, necnon Vicaria, & Vicefgerens V. Domine Agate Abbatisse disti Monasterii, presentibus, & consentientibus infrascriptis eius Sororibus, & Monialibus eiusdem Monasterii, ad bec in Capitulo S. Berte d. Monasterii ad sonum campane more solito congregatis.

Sicchè di qui fi vede che S. Berta è quella nominata nel primo Contratto del 1075, perchè nel 1337; fi vede in Capitolo

S. Berte .

Ne fegue poi la Sentenza data da detto Govio, e altri Giudici eletti, e deputati come in detto libro a carte 11. Nella qual

Sentenza si dice, che il Convento di S. Vittore sia trasferito in Sanginignano sub obedientia , & reverentia Abbatisse de Cavrilia , quod Priora vacante electio, & institutio ipfius pertineat ad Capitulum, & Conventum d. Monasteri S. Marie de Cavrilia, cui Monasterio de Cavrilia dictum Monasterium S. Victorii, & S. Nicolai de S. Geminiano sit immediate subieltum, & ad visitationem, & correptionem ipfius pertineat, & sit de suo ordine . Insuper possit de suis Monialibus semper in ditto Monasterio Santti Geminiani duas ponere, & ordinare, que ibi oneste, & caste, & caritative cum aliis morentur , & vivant . Ac ipfas Moniales duas, vel earum alteram permutare vel transferre de uno Monasterio ad alind, & alias, vel aliam de novo subrogare, prout fibi ad bonorem Dei videbitur convenire; & preterea cum contigerit Domina Abbatissa de Cavrilia, que pro tempore fuerit, causa visitationis, vel correptionis, vel alia quacunque de causa, que fibi placuerit, velle accedere ad Monasterium S. Geminiani predictum, semper bonorifice, reverenter, & caritative sumptibus d. Monasteri recipiatur, & stare ibi possit prout de fui processerit voluntate. Semper persistendo ipsa Abbatissa Domina, & Maiora super Priora, & Monialibus in d. Monasterio in temporalibus, & Spiritualibus omnibus opportunis. Cui Monasterio de Cavrilia in fignum reverentie, & obedientie , & cenfus , dictum Monaft rium S. V: Heris . & S. Nicolai de S. Geminiano . & Capitulum ipfius mittere debeat annuatim in Fe-Stivitate Nativitatis B. M. Virginis Menfis Septembris duo doppleria decem librarum cere , & totidem in Festivitate S. Berte Menfis Aprilis . Item quod quando Monasterium S. Marie de Cavrilia Abbatiffa vacabit , electio Abbatiffe Spellet & pertineat ad Capitulum Monialium de Cavrilia ; & Capitulum Monialium Monasterii Santti Victoris & Santti Nicolai de S. Geminiano. Quod eodem modo fieri debeat de Priora d. Monasterii ad boc ut ipsa Monaferia adeo videantur unita, quod unum, idemque corpus censeantur de lure &c E dopo molte altre cofe conclude, quod infra tertiam diem tradatur possessio rerum permutatarum binc inde, videlicet per Sindicum Communis, & predictas Dominam Abbatissam, & Sindicum Monasteris de Cavrilia . & Dominam Prioram dre.

Nel detto libro a carte 16. terg. e 17. fotto dì 19. Luglio 1337. fi vede un Contratto, nel quale trattano, e fermano di permutare la Torre, Monastero, e Case con 110. braccia di terreno attorno a detto S. Vittore, con una Casa, e Chiostro, e 30. braccia di terreno in quadro, posto in S. Part. III. C e Grande

Gim.guano presso lo Spedale di S. Fine; sicchè in questo giorno ed anno si vede ad evidenza, che su fermato questo accordo di permuta trà il Comune di S. Gimignano, è le Monache di Capriglia, e di San Vettore, e nel medesimo giorno seguì la detta permuta.

L'anno pure 1337. il dì 19. di Luglio per pubblico Istrumento apparisce: Quad Pagnus olim Michaelis della Villa , districus Santti Geminiani , Sindicus , & Procurator Reverende D. Domne Agate Abbatiffe Monasterii de Caprilia, & Substitutus a Govio olim Compagni Hofpitalario Hofpitalis S. Finis de S. Geminiano ec. & Domine Bicis Priore Monasterii S. Victoris, Procuratorio, Sindicario, e fabilitutorio nomine pro predictis, animo, & intentione transferendi veram & corporalem poffessionem, dedit, & tradidit corporalem possessionem, & senutam eiusdem Turris, cuins medietas dicebasur Comunis Sancti Geminiani , & alia dicti Monasterii , & domorum claustri cum centum braebiis terreni fiti circumcirca distam Turrim , excepta Ecclefia; que res fuerunt dictorum Mond-Seriorum de Cavriglia, & de Sancte Victore , Domino Gentili olim Domini Lemberti de San-Ho Geminiano , Sindico ad bec specialiter deputato Comunis Sancti Geminiani, recipienti nomina , & vice ditti Comunis diffam Turrem , Demos, Claustrum, & Terrenum. Sicche pare che in quest' anno venissero le Monache di S. Vistore ad abitare a Sangimignano. Sin qui le notizie, dalle quali chiaramente apparitec che il Monastero di Cavriglia non è mai stato trasserito nè a S. Vittore, nè a S. Gemisgiano.

Pag. 11.85. Dopo, Framiotti, aggiungi: Dal registro de' Censi della Chiesa Romana, composto in questo anno da Centio Camerario, e dato in luce dal Signor Maratori nel Tomo V. delle Antichità dei Medio Evo, si conosce che il Monastero di Fueccioio, Monasterium Fecicolense, nella Diogest di Lucca, è di quei, che pagavano il censo alla Chiesa Romana.

# Additiones aliae.

Pag. 771. Dopo, alla pianura, aggiungi: A dì 3. Gennaio Castraleone, chiamato Castraccio, Puccio, Currado, e Gentile, fratelli e figliuoli del quondam Giozanni del Sig. Guido, del quondam Acconcialeone, vendono a Bencivenni Monaco di Settino, ricevente per quella Badia, la terza parte per indivito di una calle e mulino &c. posto nel fiume d' Arno, appresso al Porte di Signa dalla parte di sopra &c. Carta nell' Archi-

vio de' Monaci di Cestello di Firenze. G. 107. Questi venditori sono i Conti di Rosainolo, che sembrano discendere da Gaugalandi.

Pag. 852. Ove dice, di Federigo Imperadore, dee forse leggersi, di Carlo IV. Imperadore. Dove dice 1481. leggi, 1401.

Pag. 896. Dopo, a pag. 871. aggiungi: Il P. Placido Pucinelli nelle Memorie di Pescia, a pag. 443. parlando de' Conti di Borgonuovo scrive: Questi furono Padroni della Terra di Pescia, e suo Castello di Barguia, e sin nel 1030. vi avevauo il domicilio, e sono nominati in causa di donazioni e alienazioni negli anni 990. 1091. 1105. e 1141.

Pag. 1208. Dopo, si dee aggiungere,

aggiungi;

MLXXVII.

Il Conée Gberardo figlio d' Ildebrando dona parte del Castello di Cappiano, fedeli, e terre, ed altre attenenze, al Duomo di S. Giomanni di Firenze, come scrive il Migliore nella Firenze illustrata pag. 107. Ivi togli tutto l' Articolo del MXCIX. perchè sembra appartenere non a Cappiano, ma a Campiano nel Mugello.

Pag. 1218. Leggi: Cerbainola è un luogo nel territorio d' Empoli. E fcancella quello: Dove in oggi è un Convento di Padri

Carmelitani ,



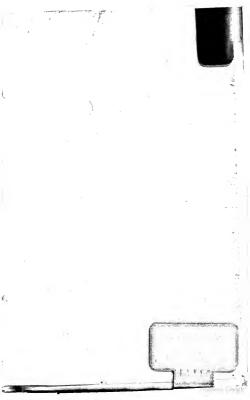

